

37.9-28



B. Prov.

259

B. Prov 2594-2597



(08823

# ELEMENTI

ARCHITETTURA MILITARE

COMPOSTI PER USO

DELL' ACCADEMIA DEL BATTAGLIONE REGAL FERDINANDO

> DAL TENENTE GIUSEPPE PARISI

Ingegnere Militare, e Professore di Matematica nella medesima.



NAPOLI MDCCLXX

PRESSO GIUSEPPE CAMPO.

Con Regal Permesso,

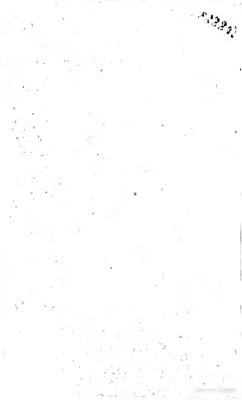

# A S. E

IL SIGNOR D. FRANCESCO PIGNATELLI DE'
PRINCIPI DI STRONGOLI, AJUTANTE REGALE DEL RE N. S., E SUO GENTILUOMO
DI CAMERA DI ENTRATA CON GLI ONORI
DELL' ESERCIZIO, MARESCIALLO DI CAMPO NE' SUOI REGALI ESERCITI, E COLONNELLO GOVERNADORE NEL SUO BATTACLIONE REGAL FERDINANDO &C. &C. &C.

#### GIUSEPPE PARISI.



'Architettura militare riguardata in ogni tempo come una delle principali parti dell' Arte

gloriosa della guerra, e come il fondamento altresì della pace, e del tranquillo riposo de' popoli, ha meritati gli studj de' maggiori ingegni di Europa; e frutto di loro speculazioni ben degno, fono le molte opere, che per l'addietro, e nel presente secolo furono scritte in Italia, in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Olanda. Per la qual cosa io mi sarei molto male avvisato di scriver su di essa, se da autorevol comando di V. E. non fossi stato stretto a mettervi mano, ed a comporne questi Elementi per uso dell' Accademia del B. R. F., che Voi con tanto senno dirigete. Avendo dunque dovuto ubbidire, ecco che ve ne presento il primo Tomo, il quale ho voluto, com'era di ragione, all'E. V. intitolare, come a Colui, che vegghiando al profitto della Militar Gioventù, va fervendo agli augusti disegni del nostro Re, e Signore, che con la coltura delle Scienze, e delle Arti belle tenta, non pure d'infiammar sempre più la nostra Nazione a correr la strada dell' onore, e della gloria; ma di richiamare ancora in Italia la bellica disciplina all'antica sua eccellenza.

Me poi fortunato reputerò, se questa mia fatica sia per riuscire di pieno vostro gradimento, e soddisfazione infieme; potendo fol questo follevare il dimesso spirito mio, con cui ve la offro, e metto fotto l'alta vostra protezione. Opportuna occasione intanto mi fi presenterebbe quì di farmi con ornate parole ad esaltare tutti que'luminosi pregi, de' quali siete doviziosamente adorno; ma me ne astengo, temendo d'insultare alla moderazione del grande animo di V. E., che è altrettanto aliena dal fentire le sue lodi . quanto più generosamente si studia a

meritarle. Potrei ben io però da'tanti illustri fatti de' vostri Maggiori , che in pace, ed in guerra sopra ogni altro si distinsero, e lasciarono di se immortal fama nel Mondo, trarre argomento per dimostrare, che, emulando Voi la grandezza del loro animo, v'ingegnate quì tra noi ad apportare fommo decoro alla Patria, la quale è stata sempre feconda madre di nomini grandi , e dell'ordine sopratutto de' Patri-/ zi , di prodi Condottieri di Eserciti , e di saggi Moderatori di Regni, e di Provincie. Fia bene però tacere, per non metter piede in un campo sì vasto, riandando non men le Storie del nostro Regno, ma di altre strapiere Nazioni ancora, presso le quali i Pignatelli han renduto celebre il lor nome. E quì, senz' altro dire, alla buona grazia di V. E. quanto più posso mi raccomando.

Di Napoli il di 10. di Agosto 1780.

De' Capitoli, e degli Articoli di questo primo Tomo

#### DELL' ARCHITETTURA MILITARE.

Si divisano gli oggetti di questa Scienza. pag. I

## LIBRO I.

Dell' Arte di fortificare un luogo qualunque.

# C A P. I.

Si stabiliscono i principj fondamentali per render forte un luogo qualunque, e si distinguono le diverse specie de luoghi fortificati.

ARTICOLO I. Principi per render forte un luogo qualunque, supposti gli uomini comunque armati.

ART. II. Si efaminano i mezzi per agire vantagiofamente co Cannoni, e co Fucili. 11 ART. III. Principj dell' Arte di fortificare, facendofi uso delle armi da fuoco. 21

ART. IV. Si distinguono le diverse specie de luogbi fortificati. 26

rale.

# C A P. . II.

| Delle parti costitutive di una Piazza di guerra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in generale, e del riparo in particolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ART. I. Si rilevano generalmente le dette parti. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ART.II. Della figura in generale, secondo il pe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rimetro della quale girar deve il riparo, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| di tutte le linee, e degli angoli, che vi si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| confidences 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ART. III. Dell' altezza, e della larghezza del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| riparo; della materia, di cui si deve costruire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e de' piani ne' quali termina. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ART. IV. Delle dimensioni da darsi alle mura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| che servir debbone di rivestimento a' ripari, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de' controforti. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pe controjorss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C A P. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>C A 1. 114</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Del parapetto, della foffata, della strada coper-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ta, e dello spatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ART. I. Del Parapetto. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ART. II. Della Fossatu. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ART. III. Della strada coperta. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ART. IV. Dello Spalto. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| the state of the s |
| C A P. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| the state of the s |
| Della combinazione, e proporzione, che dar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| deve alle parti del riparo di una Piazza di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| querra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ART. I. De' bastioni , o della cortina in gene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

ART.

|     | 7 | v  |
|-----|---|----|
|     | • | ^  |
| ite | ı | ٥. |

ART. II. Della lunghezza della linea di difefa, delle femigole, de fianchi, delle corrine, e delle facce. ART. III. Della grandezza degli angoli del bafione, del fianco, e della fpalla. 104. ART. IV. De' fianchi concavi cogli oreccibini, de' fecondi fianchi, e delle piazze baffe. 108

#### CAP. V.

# Della Fortificazione de poligoni malari.

ART. I. Si cerca la combinazione più vantaggiola per descrivere la linea Magistrale. 114 ART. II. Si delinea la Magistrale co' metodi comunemente ricevuti. 132

ART. III. Della Delineazione della pianta di ana Piazza di guerra, nella ipotesi che sia regolare, e sia costruita in luoghi piani, ed uniti. 140

unit.

ART. IV. Della delineazione del prefilo fatto
per una direzione perpendicolare ad una faccia di bastione, corrispondente alla suddetta
pianta.

145

## CAP. VI.

Delle opere accessorie di una Piarza di guerra.
ART. I. Della natura delle opere accessorie in geonerale, e della loro disfinzione.
ISO
ART. II. Delle opere accessorie interne.
ISC
ART. III. Delle opere accessorie basse.
ISC
ART.IV. Delle opere accessorie esteriori.
ART.

- man Con

ART. V. Delle comunicationi necessarie in una Piazza di guerra, come anche delle cannoniere. 189

#### C A P. VII.

Delle contromine di una Piazza di guerra.

ART. I. Delle contromine in generale, e delle altre opere che ad esse si uniscono. 197

ART. II. "I' effetto della polvere accesa ne fornelli, e delle regole che ne seguono per l'arte di controminare." 204

ART. III. Si determinano i fornelli per le contromine in un profilo di una Piazza di guerra. 216

ART. IV. Delineare nella pianta di una Piazza di guerra i fiti de' fornelli di ogni ordine colle gallerie, e co' rami, che vi danno l'accesso. 221

#### CAP. VIII.

Delle Cistadelle, e de forsini permanenti. Della fcelta de fiti per costruirvi le Fortezze, e de vantaggi, e de disvantaggi di alcuni siti particolari.

ART. I. Delle Cittadelle, e de' fortini permanenti. 236

ART. II. Della scelta de' siti atti ad esser fortificati con maggior vantaggio. 242

ART. III. De vantaggi, e de disvantaggi di alcuni cuni siti particolari, con alcune regole generali per fortificarli. 247

#### C A P. IX.

Della Fortificazione de poligoni irregolari.

ART. I. Si da nn' idea generale del metodo da tenersti in costruire le Piazze di guerra ne siti irregolari. 253
ART. II. Del modo di sortificare i siti irregolari reducibili dentro poligoni o esamente regolari, o per approssimazione. 255
ART. III. Del modo di sortificare i poligoni irreducibili. 269

## CAP. X.

Della fortificazione di campagna.

ART. I. Si rilevano le regole per costruire le opere di campagna, delle quali se ne distinguono le diverse specie, 282 ART. II. Della costruzione de' Ridotti. 290 ART, III. Della costruzione de' Fortini. 296 ART, IV. De' degti , de' bastioni , delle tenaglie, e delle altre opere non terminate da parapetti, e da fossate verso le gole. 303 ART. V. De' trinceramenti, e delle linee. २०४ ART. VI. Si dà una maniera generale di fortificare i Campi di battaglia , i villaggi , ed i casini. 319





# Dell' Architettura Militare .

Si divisano gli oggetti di questa Scienza.

Architettura Militare è quella Scienza, colla quale fi cerca di render forte un luogo qualunque, di attaccare un luogo fortificato, e di difenderlo nel tempo, che venga attaccato.

 Se fi pon mente alla umana condizione, fi rileva effer questa Scienza uno iviluppo de primi mezzi, che la Natura appresta agli uomini per

Α.

la propria conservazione; e che l'origin sua rapportar si debba al tempo, in cui la razza umana trapazzata dal genio mal regolato di taluni, che volcano profittare delle altrui satiche, ed invadere col principio della comunione negativa ciocchè altri aveano già fatto proprio, pensò di unire le forze delle Società semplici, e passare nelle Città per effer così meglio custodita, e disea dalle irruenze degl'irragionevoli; onde si uni in Società composte, disuguali di numero, e di sorza,

3. In questo stato le più deboli pensarono a rendersi più sorti ne' luoghi di loro abitazione; ed ecco l'origine del primo oggetto dell' Artititativa Militare di render forte un luogo qualunque. Non si arrestarono le altre più potenti d'inventare, e di proccurare mezzi per distruggere le forze artifiziali delle prime; donde prende l'origine il secondo oggetto di attaccare un luogo fortificato. Coll'esercitarsi gli attacchi, si presentarono alle menti di coloro, che li soffrivano nuovi mezzi di dissa, e di coloro che attaccavano, altri di ossesa e quindi si vide a mano

mano a mano l'accrescimento, e'l progresso di questa Scienza, la quale estender si deve a prevedere non solo i diversi attacchi per proporzionarvi anticipatamente una resistenza corrispondente, ma benanche a dar le regole per esercitar con vantaggio le difese nel tempo delle attuali osses, ch' è il terzo oggetto di difender cioè un luogo attaccato.

4. La suddetta Scienza dunque estende e sviluppa i primi mezzi di disca, e di offesa, che
la Natura suggerisce agli uomini per la propria
conservazione: perciò per istabilire i principi
dimostrativi, uopo è, che si deducano a priori da' tre oggetti ch' ella comprende, e a posteriori con avvalersi de' mezzi conosciuti e
per teorica, e per esperienza i più essicaci, asfinche paragonandoli insteme, e riducendoli,
formar se ne possano anche nozioni generali;
poichè così, e non altrimenti potrà essera da
celebre Bacone, e poi dal Leibnitz, ed eseguite
in parte dagli Enciclopedisti, le quali, generalmente parlando, sono le scienze intermedie tra le astra-

ationi le più semplici, e le nozioni le più ordinarie, e colle quali si connettono le triviali operazioni degli artefici colle verità astratte delle Scienze. E perchè ordinatamente si possa ciò sare, si divide in tre Libri; trattandosi nel primo dell'
Arte di fortificare un luogo qualunque; nel secondo si esportanno i diversi Sistemi di sortificare degli Autori i più rinomati, e si tratterà
degli Edifici necessari in una Piazza di guerra,
e del modo di costruirli colle vere leggi delle
forze, e delle resistenze. Il terzo Libro finalmente comprenderà tutto ciò, che all'attacco,
e alla difesa de' luoghi fortificati, si appartiere,

# Dell'Arte di fortificare un luogo qualunque.

### C A P. I.

Si stabiliscono i principi fondamentali per render forte un luogo qualunque, e si distinguono le diverse specie de' luoghi fortificati.

## ARTICOLO I,

Principj per render forte un luogo qualunque, supposti gli uomini comunque armati.

5. D'All'oggetto di questo primo Libro si rileva, che luogo fortificato sia quello, che è di dissicile accesso all'inimico, e che con poca gente armata resister possa a molta, qualunque si sieno gli attacchi, che sia per intraprendere: vale a dire, che l'inaccessibilità, o sieno gli ostacoli, che l'aggressore deve sore

montare, e la spedita, pronta, ed efficace difesa, che possono i disensori opporgli, sormano le condizioni necessarie, perchè un luogo si renda sorte.

6. Se gli uomini si potessero nello stato di guerra considerare sforniti di armi; per rendere un luogo sortificato, sarebbe sufficiente, che cinto sosse agini da non potersi sormontare, e provveduto di comodi necessari alla conservazione di coloro, che vi si restringono: ma siscome ciò ripugna all'attività dello spirito umano, il quale subito che conosce l'inimico divenuto più sorte, ed i mezzi, che il rendono tale, ne cerca degli altri per vincerso; quindi è necessario che si considerino armati, ed in prima con armi qualunque, per dedurre dall'oggetto di questo primo Libro i principi i più generali.

7. Or il luogo che si vuole render sorte, cinger si deve da per tutto, per afficurare gli abitanti dalle invasioni, e gli argini, che ne sormano la cinta, esser debbono della materia la più resistente, acciocche non vengano con faciltà rovinati dall' urto delle macchine di attacco, poiche altrimenti non si renderebbe di difficile

- 8. Libero l'inimico in agire, può sempre accrescere i mezzi di attaccare, e superare i determinati ostacoli; quindi, oltre della detta cinta, debbonsi i disensori mettere in istato da opporsi alle intraprese dell'aggressore per mezzo di strumenti, e di armi atte a snervare, ed a minorar l'essetto delle armi di attacco.
- 9. Ma perche malagevole riuscirebbe ciò fare, senza che i pochi, che debbono a' molti resistere, sieno il meno, che sia possibile espossiti alle offese inimiche, e nel massimo grado di poter liberamente agire i perciò le parti, dalle quali si debbono le dissese escritare, egli è mestieri che sieno talmente spaziose, che vi si possano con vantaggio, ed in maggior numero maneggiar le armi, e che sì queste, che i disensori espossiti non sieno alle offese; poichè a questo modo più efficaci, e vigorose riescono le disses-
- 10. L'aggreffore colle sue armi non potrà offendere, che a distanze limitate : onde i difensori debbono essere provveduti di armi o di

A 4 . mag

maggiore, o almeno di uguale offesa, e deve la cinta disporsi talmente, che domini colle dette armi la fottopossa campagna per quella distanza, nella quale può dalle armi di attacco effere efficacemente offesa; acciocchè si slontani l'inimico dalle disee, e non acquisti posti più sicuri, e vantaggiosi.

11. La reciprocanza de' foccorfi, e delle difese, accresce la forza, e la rinvigorisce nel bisogno. Sicchè le parti del recinto debbono essere nello stato di un reciproco soccorso nell'interno, e nell'esterno di una reciproca dissela: onde dar si deve alla cinta la configurazione la più semplice, perchè nelle composte vi necessita maggior numero di uomini, ed i reciprochi foccorsi non possono darsi, che con lentezza, disordine, e consusione, e difficilmente si possono nell'esterno esercitare le reciproche disse.

12. Malgrado tutte sì fatte qualità, delle quali fia fornito un luogo fortificato, potrà l'inimico praticare altri mezzi, come di cammini scavati, strade sotterranee &c. per avvicinare

arrestarlo in qualunque sua intrapreta, interrompendo a lui gli approcci, ed a scovrirlo perchè

si possa bersagliare.

13. Inoltre, acciocche possa viepiù minorassi la sorza dell'attacco, si deve disporre il tutto in modo, che i siti, i quali debbossi dall'aggressore occupare, per esercitare le ossessi, sinomodi, e limitati, affinche se gli minori la libertà di agire, e'l numero delle armi che vi potrebbe impiegare.

14. Finalmente le parti di un luogo fortificato debbono talmente difporfi colla vicina campagna, che resister possano ugualmente, perchè altrimenti attaccherebbe l'inimico le parti più deboli, ed inservibili resterebbero le altre più forti.

15. Se si rifletta su i detti principi, si conoscerà effere così generali da poterne dedurre molti altri, e renderli applicabili, supposta qualunque la diversità delle armi; poichè co' me-

10 desimi si è cercato schiarire l'intendimento ad impiegare con vantaggio i mezzi primari, che la Natura appresta nella solidità de' corpi . e nelle forze locomoventi . La diversità dunque delle armi variar non può i suddetti principi : ma folamente può fare, che si modifichino, e fi adattino diversamente i mezzi primari della Natura, la quale sola può comunicare alle diverse opere artifiziali la forza, tuttochè ricevano modificazione dall' arte.

16. L'Arte dunque di fortificare si modifica; secondo la varia maniera, e le armi diverse, che s'impiegano in attaccare, ma i principi generali ne sono sempre gli stessi : si dia in fatti uno sguardo alla maniera non meno antica, che moderna di fortificare, di attaccare, e di difendere, e si vedrà che si è ad un di presso marcieto sulle stesse tracce. Perciò per andare innanzi in questa Scienza; è necessario fissare le armi, delle quali al presente si fa uso, e per mezzo dell' esperienze, e delle leggi meccaniche conoscere gli effetti,, che producono nelle diverse posizioni, affinchè calcolandone le dife difese, e le offese, si possano più determinatamente stabilire le modificazioni de' dati principj.

### ARTICOLO II.

Si esaminano i mezzi per agire vantagiosamente co' Cannoni, e co' Fucili.

17. PEr fare il suddetto esame, ovvero per determinare la quantità di offesa, o di difesa delle dette armi , uopo è offervare . I. Qual' effetto producano le palle de' cannoni, e de'fucili nelle diverse distanze, qualora fi dirigano fu' berfagli illimitati . II. Qual ragione si abbia il numero de' tiri , che colpiscono per rispetto alle diverse distanze, qualora si dirigano su' bersagli di data grandezza. III. Qual diversità di effetti può produrre la fituazione non meno de' berfagli . che delle armi suddette. Finalmente si dovrebbero mettere a calcolo le variazioni che nascer possono dalla struttura delle armi, e dalle diverse cause fisiche, e dagli accidenti, che si combinano nel tempo, che si mettono in azione, o dalla perizia maggiore, o minore di coloro, che le

maneggiano; ma tutto ciò si lascia alla Scienza dell' Artiglieria.

18. Quanto al primo costa dalle osfervazioni (1), che i cannoni di grosso calibro, de' quali si fa uso in disendere, ed attaccare i luoghi fortificati, sparati con giuste cariche, e con quella elevazione, che possono avere montati sulle proprie casse, contro muraglie d'illimitata grandezza, e di ottima qualità, vi producono rovine sino alla distanza di tese 300, e dopo un gran numero di tiri, vi sormano anche breccia: nelle muraglie di seconda qualità alla distanza di tese 450 in circa: in quelle di ultima bontà alla distanza di tese 700 (\*). Ne' bessagli di sasso dei distino di si di fasso di sono di di-

<sup>(1)</sup> Alessandro Vittorio Papacini d' Antonj Lib. 3-Architet. Milit. Il M. S. Croce Rifless. Milit. Lib. XVII. Cap. 16. Si cita gul la traduzione di Marino Frezz. A.

<sup>(\*)</sup> Muraglia di ottima qualità è quella composta di pietra viva , e calce perfetta , in cui la tenacità delle parti componenti uguaglia quella della pietra viva ad un di presso. Di seconda qualità, se è composta di calce , e di mattoni , o pietre molli , e la tenacità uguaglia quella de' componenti . Si dice d'infima qualità qualora la tenacità delle parti componenti uguaglia quella della tetra crassa.

distanze anche minori di tese 300 con difficoltà vi si producono rovine, e molto meno vi si forma breccia.

19. Quindi si rileva grande esser l'ostacolo, che oppongono i luoghi fortificati, le cui cinte intagliate sieno nel sasso duro: ed al contrario scarso il vantaggio delle cinte costruite di grosse muraglie, sì perchè sono soggette a rovine, sì anche perchè apportano spesa grandissima.

20. Cirea i tiri di fucile si è offervato, che sono atti a ferire mortalmente presso che alla distanza di tese 225.

21. I suddetti effetti si sperimenterebbero costantemente in pari circostanze, sempre quando
si colpisse ne berfagli, lo che avverrebbe se
sossile si come tanto chi attacca, che chi disende un luogo sortificato presenta berfagli determinati sopratutto
nell'altezza, tuttochè molto essessi sieno in lunghezza; quindi bisogna notare ciò, che si è osservato circa questo secondo assunto.

22. Se co' cannoni di grosso calibro, cioè

14 da 32, 24, e 16 fi tira con giuste cariche contro berfagli dell'altezza di cinque in fei piedi , il maggior numero de' tiri anderà errato . qualora fi trovano a maggior distanza di 280 in 300 tese, e crescendo le distanze, il numero de' tiri falliti fi augumenta in una ragione maggiore . Alla suddetta distanza i tiri colpiscono nel maggior numero, e si accresce a distanze minori in una ragione maggiore di quella, in cui le distanze si minorano. Co' cannoni però carichi a metraglia di palle si può agire sino alle tese 130; e sino alle tese 80. qualora la metraglia è composta di pezzetti di metallo diverso, ed irregolari.

, 23. I tiri di fucile poi falliscono nel mage gior numero, se si dirigono contro bersagli di cinque in sei piedi a distanza maggiore di tese 150, questa minorandos, se ne augumenta il numero; onde fi stabilisce la portata del fucile sino a tal distanza in caso di necessità, ma ordinariamente fino alle tese 130 in 135.(\*),

24.

<sup>(\*)</sup> Quantunque questa distanza venga determinata

24. Quindi ne segue che delle suddette armi da suoco in tempo di guerra, e specialmente nel disendere un luogo fortificato, non se ne debba sar uso a distanze maggiori delle sopraddette, tuttochè producano effetti efficacissimi, come si è veduto (n. 18, 20).

25. Può inoltre avvenire, che non si possifa trarre vantaggio dall' artiglieria, qualora le distanze, alle quali si vuol berfagliare co' cannonni, sieno troppo brevi, ed i siti da disendersi, o d'ossenders si enco di diverso livello di quelli, in cui sono i cannoni. Se sono i siti da berfagliarsi più bassi, non si potrà esercitare ossesa, se non dopo una distanza uguale al decuplo dell'altezza, che per rispetto a i medesimi hanno i siti de' cannoni. Sia infatti in C possisto sono controposto B, talmente che CB esprima la direzione del tiro. Si tiri l'orizontale al punto B, e sia BA, e si abbassi la perpendicolare canno con controposto and controposto and controle al punto B, e sia BA, e si abbassi la perpendicolare.

da quasi tutti gli Autori, che han trattato dell' Architettura Militare; pure per ben sissarla, si dovrebbero sare più esatte sperienze.

CA, rappresenterà BA la distanza orizontale tra C, e B, e CA l'altezza: ma perchè il triangolo BAC è rettangolo, BA è ad AC, come il seno massimo alla tangente dell'angolo in B, il quale è uguale all'angolo d'inclinazione del cannone, che non può esser maggiore di gradi sei, perchè per l'esperienze si smonterebbe dalla propria cassa, e questa dopo pochi tiri si renderebbe inservibile. Perciò esseno pochi tiri si renderebbe inservibile. Perciò esseno massimo alla tangente dell'angolo di gradi sei ad un di presso come 10. ad 1, sarà la distanza orizontale, dopo la quale comincia il cannone ad agire all'altezza trà due siti diversi, nella stessa ad la stezza trà due siti diversi, nella stessa con la cannone del agire all'altezza trà due siti diversi, nella stessa canno can can canno can

26. Se poi il cannone sia in un sito sottoposto a quello che si vuol bersagliare, la distanza, dopo la quale comincia ad agire, dev'
essere almeno quintupla dell'altezza, che è tra
rig. 2. un sito e l'altro. Sia in A il cannone, e B il
sito da battersi, tirata AB, l'orizontale AC,
e abbassata la perpendicolare BC, si avrà il triangolo rettangolo ACB, in cui AB rappresente-

rà la direzione del tiro; onde l'angolo in A farà quello dell'elevazione del cannone, AC la distanza orizontale tra A, e B, e BC l'altez. za. Quindi effendo AC a BC, come il raggio alla tangente dell'angolo in A, o sia di gradi 12. ch'è il massimo, che dar si possa ad un . cannone, senza usare ripieghi straordinari . Ma per le tavole trigonometriche, una tal ragione è ad un di preffo di 5. ad 1.; dunque dopo il quintuplo dell'altezza, che ha il fito da battersi rispetto a quello del cannone, si potrà agire con vantaggio, e non prima.

27. Inoltre, se mai avvenga, che da' siti di diversa altezza si dirigano de' tiri per bersagliare un dato sito alla medesima distanza, e le offese comincino da' punti ugualmente alti; le quantità delle offese saranno nella reciproca ragione delle altezze.

'Sieno da' siti A, e C di diversa altezza ri- Fig. 3. spetto alla orizontale BO diretti de' tiri al sito O, ed incomincino ad offendere da' punti E, e G ugualmente alti talmente , che uguali fieno le perpendicolari ED, GF; se si prolunghi DE

DE sino a che incontri la direzione de' tiri procedenti da A, in H; per la simiglianza de' due triangoli ABO, GFO, si avrà AB: BO=GF; FO, onde sarà il rettangolo di AB in FO quale all'altro di BO in GF; e per gli altri triangoli simili CBO, EDO, si avrà CB; BO=ED: DO, ed il rettangolo di CB in DO uguale all'altro di BO in ED: onde uguali saranno i due di AB in FO, e di CB in DO; ma ne' rettangoli uguali, le basi reciprocano colle altezze, percio FO: DO=AB: BC, o sieno le quantità di ossesa, cipresse da' termini della prima ragione, nella reciproca, delle altezze dinotate da' termini della seconda.

28. Circa poi il terzo affunto (n. 17) è da notafi, che ne' berlagli diretti vi colpifono più tiri, che negli obliqui, e con maggiore più tiri, che negli obliqui, e con maggiore in modo, che perpendicolare fia anche la direzione del tiro CD; in tutti i fvarii comprefi nell'angolo ACB vi fi colpirà. Confiderando lo stesso nella posizione obliqua EF, vi colpitanno i soli tiri, che svariano per l'angolo FCE FCE minore dell' altro ACB pe' due ACE BCF. Che i tiri perpendicolari fieno di maggiore efficacia degli obliqui, è chiaro per le cofe dimoftrate in Meccanica.

29. E' anche la difesa diretta ; cioè quella in cui i tiri sono perpendicolari alla parte difendente, maggiore della obliqua. In fatti fe fi fa colla fucileria, effendo i foldati abituati a tirare al loro fronte, colpifcono più frequentemente, che nell'obliqua, nella quale fono costrerti tirare contro l'abituazione fatta, ed a dèterminare i diversi angoli di obliquità, con prendere dell'esatte mire; lo che si rende difficile di giorno per lo fconcerto di animo, in cui fi trovano in tempo di guerra, ed impoffibile di notte per l'oscurità. Se poi si agisce coll' artiglieria, per lo spazio maggiore, che occupano le casse de cannoni , e le cannoniere, se ne può in un dato spazio impiegare minor numero, fituandoli obliquamente, che direttamente; onde farà sempre maggiore anche la difesa diretta dell'obliqua,

30. Più vantaggiosa è anche la difesa rasante
B 2 della

della ficcante: imperocchè colla rafante si difende, o si offende per la lunghezza intera di uno fpazio, e colla ficcante in date parti -

21. Si noti finalmente, che sebbene la quantità della difesa di un sito cresca ; secondo ch' è maggiore il numero delle armi, che vi fi possono impiegare, e conseguentemente nella ragione delle lunghezze delle parti difendenti ; pure ciò è vero qualora non fieno determinate le direzioni de' tiri estremi, secondo le quali, gli altri intermedi debbonfi dirigere; poichè in questo caso la quantità della difesa sarà determinata dalla perpendicolare intercetta tra le due estreme direzioni

Sieno AC, BD le direzioni estreme, secon-Fig. 5. do le quali diriger si debbano i tiri di cannone, o di fucile, e sia AB perpendicolare a det+ te direzioni : s'intenda divisa in parti uguali, e tali, che ciascuna sia capace o di un cannone, o di un uomo armato con fucile; e pe' punti di divisione, si tirino delle parallele alle direzioni AC, BD; onde dovendo ferbar da per tutto la stessa distanza, se ciascuno spazio compreso da due di esse è sufficiente, perchè vi agisca o un uomo col sucile, o un cannone, è chiaro, che non si potranno situare più cannoni; o soldati nell' obliqua AE, o nella curva BF, di quelli, che se ne possano in AB. Quindi inutile sarebbe di allungare i fronti delle parti disendenti con disporti in linee oblique, o curve, qualora debbano disendere per date direzioni.

### ARTICOLO III.

Principi dell' Arte di forsificare, facendosi uso delle armi da suoco.

D'Alle teoriche, ed offervazioni esposte ne' due antecedenti Articoli, se ne deducono, come legittime conseguenze i seguenti principi per sortificare un luogo qualunque.

, **I.** 

32. La cinta di un luogo fortificato, sempre che si può, intagliar si deve nel sasso duro per renderla impenetrabile alle artiglierie inimiche, e tale impenetrabilità non devesi proccurare con delle grosse sabbriche; qualora l'inimico possa batterla in distanza minore di tese 300. (n. 19)

II.

33. Le parti, dalle quali si deve sar suoco di artiglieria, e sucileria; debbono essere spaziose, e semplici nella sigura, perchè vi si possa
impiegare il maggior numero possibile di cannoni, e di soldati, e si possano con faciltà soccorrere nell'interno: ed inoltre debbono nell'
esterno essere disposse in modo, che si reciprochino esattamente le diesse. (n. 11)

34. Le parti disendenti di un luogo fortificato debbono essere distanti dalle disese per 130 in 135 tese, e non più, per avere una disesa più certa, più viva, e più esseca, potendosi nel tempo stesso esercitare il sucile, il cannone a palla, ed a metraglia. (n. 22.23.)

TITE

IV.

35. La cinta deve talmente combinarii colle altre parti di un luogo fortificato, e colla vicina cina campagna, che restino sì le une, che l'altra dominate da per tutto sino all'estensione di tese 300. (n.21), senza però che il dominio sia eccedente, perchè si abbiano disse maggiori, dirette, e rasanti (n.27), e le parti disendenti meno esposte alle nemiche osses, e da non potersi occupare prima delle disse.

٧.

36. Le parti esposse al cannone dell'inimico non si debbono mai porre direttamente, ma oblique; e all'opposto dispongasi la campagna talmente, che sia l'aggressore costretto di presentare i suoi bersagli direttamente (n. 28), di esporsi ne' suoi approcci, e di esercitare office sempre minori delle disese, sopratutto negli attacchi più immediati, ne' quali se gli debbono opporre ostacoli maggiori.

VI.

- 37. Le parti difese, le quali sono di diverso livello delle disendenti, se sono più basse,
debbono essere distanti orizontalmente almeno
per una lunghezza decupla dell'altezza, e se somo più alte per una distanza quintupla (n. 25,
e 26).

B 4
38.

38. Supposte dunque le armi da fuoco, non fi distruggono i principi generalmente stabiliti nell'Articolo I., anzi sono serviti di norma agli altri, in questo Articolo esposti genzi combinati insieme, possono ridursi ai due che seguono.

T

39. Le parti componenti un luogo fortificato debbono effere combinate, e proporzionate
fiffattamente, che se ne formi un tal'ente composto, che riunisca in se il maggior numero
de' mezzi i più efficaci a rendere il luogo inaccessibile, e facili le strade di opporsi ad ogni
inimica intrapresa, e spedita, certa, e vigorosa
la disesa delle armi da suoco.

#### 11.

40. L'adiacente campagna deve avere tale modificazione colle parti tutte di tal luogo, che ne accresca ugualmente le disese, ed a proporzione che l'inimico si avanza, gli opponga sempre ostacoli maggiori, ed il costringa, per superarli, ad impiegare il menomo possibile di que mezzi, che possono comunque agevolare i suei approcci, e le osses.

41. Di molti altri principi particolari si avvale la Scienza, di cui si tratta, dedotti o dalla Storia Naturale, o dalla Fisica, unita colla Matematica, ed anche dall' economica ragione delle Finanze di uno Stato. Non si è stimato di enumerarli tutti anticipatamente, ma piuttosto farne menzione ne' casi, in cui possano schiarire le materie, delle quali sarà per trattarsi, poiche la complicazione diversa de' medessimi, non farebbe, che consondere quell' ordine, e quella concatenazione, che formano una Scienza.

42. Non è poi da sperassi, che invariabile sa l'applicazione degli esposti principi, perchè dissicile, anzi impossibile sembra di poter sviluppare, e calcolare le infinite modificazioni da dassi ai due mezzi primari della Natura, (n. 15), ignota essendici delle naturali cose l'essenza, ed i limiti delle sue sorze, e particolarmente dell'ingegno umano. In fatti può tal calcolo yariare per la diversità delle armi di attacco, per la natura de siti non atti a ricevere, tutte le modificazioni più vane taggiose, e pe' materiali diversi; può variare

anche per l'economia delle Finanze, e per la maggiore, o minor arte, che l'inimico può averte in attaccare, la quale può renderfi forprendente per qualche nuova invenzione. Per la qual cosa non può l'arte di fortificare ricevere regole determinate, ed invariabili in tutte le sue parti, e perciò sarà sempre minori progressi dell'arte di attaccare, la quale comechè sia stata, e sia soggetta a variare ugualmente; pure nell'esercizio pratico anderà sempre più innanzi della prima, poichè colui, che attacca può più esattamente calcolare la forza di un luogo fortificato, avendo dati più certi, e meno variabili.

## ARTICOLO IV.

Si distinguono le diverse specie de luogbi

43. D'A' fini diversi, che si prendono de mira in fortificare un qualche luogo, ne nasce che diversamente si debbano modificare i principi stabiliti. Se infatti un luogo fortificar si debba in modo, che atto sia a resistere a qualunque attacco, ed a qualunque intrapresa somale,

male, ed offinata, non vi è dubbio, che colla massima esattezza si debbano mettere in pratica. le regole date ; ed il luogo così fortificato si dirà Piazza, di guerra, la quale se contiene popolazione prende il nome di Città fortificata : se, poi è a portata di difendere qualche Città dagl' insulti di un attacco esterno , e formale . e di tenere a freno il popolo in tempo di sollevazioni, e di fedizioni, prende il nome di Cittadella: e fe contenga la femplice guarnigione , vien detta Fortezza . Le Fortezze si formano di ordine diverso, secondo le diverse circostante, nelle quali si costruiscono. Si dicono di primo ordine, se il numero di Fanteria, che può contenere non è minore di 3000. Di secondo ordine , se è di 1500 sino a 2500. E finalmente di terzo ordine , fe il. detto numero è di 500 fino a 1300 . Servono quelle di primo, e secondo ordine per esercitare una difesa, che, obblighi l'inimico nella guerra offensiva a mantenere nelle vicinanzo, della Piazza un' Armata di offervazione; e nella guerra difensiva si rendono utili per Piazze da armi.

armi, e munizioni, e per avere una ritirata nel bifogno. Quelle poi di terzo ordine fervono per una difesa distretta, vale a dire, che difendono alcuni siti, senza prendere i quali, non può l'inimico inoltrarsi in una qualche Provincia.

144. Fortificandoli un dato luogo, perchè sia atto a resistere alle scorrerie inimiche, a difendere un posso d'importanza, ad impedire un qualche passaggio, lo sbarco in qualche spiaggia, o simisti altre intraprese; si potrà dare altra moderazione agli stabiliti principi, perchè non sarà necessario resistere a piè sermo ad un nemico potente, ed ossinato: e si dirà Fortino.

45. Se i Fortini difender debbano in ogni tempo dati fiti, fi diranno permanenti; e fi costruiscono in modo, che fieno durevoli all'ingiurie del tempo, ed agli attacchi, a' qualipossiono effer foggetti. Se poi per una qualche occasione fi debbano costruire, come in tempo di guerra, per sostenere un posto avanzato, per accrescere disesa ad un' Armata, od altro, allora si diranno occasionali, o Fortini di Cam-

pagna, i quali per lo più fi uniscono con altre opere, e lavori, detti trinceramenti, e linee; delle quali fi dirà a suo luogo.

46. Da' fini diversi dunque nasce la distinzione de' luoghi fortificati, e da questa lo sviluppo de' diversi rami dell' Arte fortificatoria, la quale si distingue, in Fortificazione di Piazze, e Fortini permanenti, ed în Fortificazione di Campagna, o sia accidentale.

# CAP. II.

Delle parti costitutive di una Piazza di guerra în generale, e del riparo in particolare.

### ARTICOLOL

Si rilevano generalmente le dette parti.

47. D Eve intorno ad una Piazza di guerra girare un argine, che ne impedifica l'adito, che refista alle artiglierie inimiche, e che abbia dominio sulla sottoposta campagna (n.7, e 35). Un tale argine dunque, o sia cinta, il quale dicesi riparo, n'è la prima, ed essenziale parte.

48. Dovendosi sul piano superiore di tal riparo collocare artiglierie, e disensori per esercitare le disese, senza che esposti sieno alle osfese (n. 9): è necessario sulla parte anteriore di detto piano, elevarvi un altro argine di altezza, e di grossezza corrispondente a tal sine: il qual'argine, che dicesi parapetto, è la seconda parte cestituttiva di una Piazza di guera; anzi non è da sormarsi riparo senza parapetto, tuttochè abbia luogo il contrario in alcuni sitti elevati.

49. Si debbono anticipatamente al riparo, o fia cinta, preparare oflacoli, che arreftino l'aggreffore nelle que intraprefe, e lo feoprano (n. 12). Ma una fossata, che vi giri intorno è mezzo attissimo, perchè tal sine si conseguifca: dunque essa è anche parte essenziale di una Piazza di guerra, maggiormente, perchè facilita la costruzione delle altre due parti, con appressare la terra necessaria a tal uopo.

50. Si deve slontanare l'inimico dalla Piazza, e rendergli difficoltosi i mezzi, co' quali cerca avvicinarvisi (n. 12). Ma ciò si può conseguire, facendo delle vigorose sortite, ed irruzioni contro del medefimo, con disfare que'lavori, co' quali fi va avanzando. Quindi al di la della fossata, sarà necessario di avere uno fpazio, che la circondi intorno intorno, di larghezza sufficiente per agirvi con libertà colla fucileria; con alcuni spazi maggiori ne' siti più deboli per unirvi forza maggiore, ed ordiparvi la truppa, e che sia munito dalla parte della campagna di un parapetto, che il copra, poiche così potraffi fare un vivo fuoco di fucileria, si potranno intraprendere con più vigore, e con più ordine le fortite, e faranno più sicure le ritirate : sicche un siffatto spazio, chiamato Strada coperta, è la quarta parte costitutiva di una Piazza di guerra,

51. E' neceffità, che sia la campagna modificata talmente, she accresca l'efficacia delle difese, e minori quella delle offses (n. 40). Ma qualora si unisce col piano superiore del parapetto della strada coperta in modò, che si sormi un dolce pendio, si perviene all'esposto sine, e rendendosi in questa guisa le disses più rasanti,

l'inimico resta più scoperto, e vien forzato a presentare bersagli più diretti ( n. 30 , e 36 ). Quindi lo spalto che è l'unione di detto parapetto colla campagna modificata nella maniera già detta, è la quinta parte di una Piazza di guerra.

52. Da ciò che fi è detto ne fiegue, che ogni Piazza di guerra, oltre dell' interno recinto necessario pe'l comodo de' difensori . e delle armi, debba effere fornita di riparo, di parapetto, di foffata, di strada coperta, e di spalto. perchè possa disendersi in un attacco formale. Se poi le dette parti non si possano rendere capaci di un'efficace difesa a cagione de' siti, ne' quali si fortifica; lo possa riuscir facile all' inimico, acquistando de' posti vantaggiosi, superare gli ostacoli, che se gli apprestano; bisogna in questi casi aver ricorso ad altre opere poste o su'l riparo, o nella fossata, o al di la di questa, dalle quali si possa vie più bersagliare, ed allontanare dalle difefe, e sali opere diconfi accefforie.

Inoltre por impedire, che l'inimico per istrach de fotterrance s'introduca nelle dette parti coflitutive, e nelle opere accessorie, e distruggendone porzione per mezzo della polvere accesa, si apra un adito nella Piazza; si debbono nell' interno delle medesime formare anticipatamente de' cammini sotterranei detti contromine, per arrestarlo; ed impiegando anche della
polvere a tempo opportuno, colla sua accessione rovinar si possono que' siti, ove deve alloggiare, minorandosegli sistattamente anche i mezzi di ossendere col cannone, e col sucile; onde rendesi la Piazza di più difficile accesso.

# ARTICOLO II.

Della figura in generale, secondo il perimetro della quale girar deve il riparo, e di tutte le linee, e degli angoli, che vi si tonsiderano.

53. Per ciò, che si è dimostrato (n. 11.) si debbono le disese, che dal riparo si esercitano, esattamente reciprocare, perchè non resti avanti del medesimo spazio non battuto; ma sempre che si esegue una disesa di fronte,

non può questo effetto conseguirsi, poichè le artiglierie da alto, in basso, cominciano ad offendere dopo il decuplo dell'altezza, in cui fi trovano (n. 25). Dunque escluder si hanno tutte quelle figure, nelle quali si ha soltanto tal difesa, e conseguentemente le circolari, e le altre de' poligoni con semplici angoli salienti. Sicchè se ne deve immaginare un'altra, che abbia alcune parti sporgenti in fuori, ed altre rientranti, che atte sieno a difendere reciprocamente se stesse , e le prime , senza però che fieno complicate (n. 33). Or ficcome tal dispofizione non si può ottenere con figure, i perimetri delle quali girino con angoli salienti, e rientranti, perchè avanti di questi restano spazi indifeli : e nemmeno con aggiungere negli angoli, falienti de femplici poligoni, delle figure circolari, o quadrate, perchè restano sempre avanti tali figure anche de spazi indifesi : perciò tra le figure semplici, larà da prescegliersi quella, nella quale le parti sporgenti in fuori, terminate sieno da quattro linee, cioè da due, che colla loro fcampievole inclinazione, formando angolo, fi presi presentino verso la campagna, e da due altre collaterali, dalle quali si scoprano direttamente, e reciprocamente gli spazi avanti le prime, ed avanti se stesse, e che vengano unite colle opposte da una terza linea, la quale compie di terminare l'intero perimetro.

54. Sia per maggior chiarezza la figura un Fig. 6. cerchio, o un poligono con angoli falienti: fituate le artiglierie su'l riparo, che gira secondo il perimetro BCD, o l'altro ABCDE, non fi potrà esercitare, che la sola difesa di fronte. Dunque non potendo offendere, se non dopo il decuplo dell' altezza di detto riparo sulla campagna; resterà intorno à tali figure uno spazio indiseso, che avrà per larghezza la distanza o rizontale espressa da detta decupla altezza.

Giri in fecondo luogo il riparo per lo perimetro delle figure DEFGH, poste le artiglierie sulle parti, che procedono per le direzioni DE, EF, facendo lo stesso avanti 1º angolo È.

Si supponga infine, che il perimetro sud-C 2 detdetto, giri negli angoli con figure circolari, e quadrate A, B, C, D: si osserva, che
quantunque si possano in qualche modo reciprocare le disese, pure se si dirigano i tiri di
cannone, e di sucile i più rasanti, che sia possibile, non si possono bersagliare co' medesimi gli
spazi L, L, i quali restano indisesi, poichè
nemmeno dall' alto de' ripari, che ad essi sono
adiacenti, possono essere battuti (\*).

7. 55. Al contrario si consideri la figura, in cui il perimetro sia, siccome si è stabilito (n.53.). Dalle parti del riparo, che procedono, socondo le direzioni AB AS, EF FG, che diconsi sacce, e dalle altre secondo CD IH dette cortine, si potrà bersagliare la campagna; e dalle parti poi, che girano, secondo le direzioni delle linee BC DF, SR GI, che diconst sanchi, si disenderanno gli spazi avanti le facce, avanti le cortine, e reciprocamente, innanzi se sessi.

<sup>(\*)</sup> Secondo i perímetri dell' esposte figure, regolarono gli Antichi le mura delle loro Pizzze di guerra, ficcome è noto a chiunque, che versate sia nella Storia, e nella lezione di que' pochi Tattici, da' qual qualche cognizione dell' antica maniera di fortificare si ricava-

Quindi il riparo di ogni Piazza di guerra è composto di facce., di fianchi, e di cortine.

56. La parte del riparo sporgente in suori, e che viene terminata esteriormente da due sacce, e due fianchi, si chiama bassione, o baloardo: (\*) onde tutto il riparo è un composto di cortine, e di bassioni: così RSABC sarà la pianta del bassione, le linee poi AB, AS espri-

C 3 me-

<sup>(\*)</sup> Non è facile fissare l'epoca precisa dell'invenzione de' bastioni . Alcuni stimano , che Ziska Capo degli Uffiti in Boemia se ne sosse servito il primo in fortificare Tabor . Il Cav. Folard crede , che Acmet Bassà, avendo preso Otranto nel 1480., l'avesse fatta fortificare con bastioni . Il Marchese Maffei nella fua Verona illustrata ne attribuisce l'invenzione all' Ingegnere Veronese Sammicheli : fondando queflo suo sentimento, non solo sull'autorità di Giorgio Vafari , il quale nella fua Opera intitolata Vita Excellentium Architectorum impressa nel 1590 in Firenze. dice doversi al Sammicheli appunto sì fatta invenzione; ma anche perchè trovansi in Verona de' bastioni. che crede i più antichi, essendovi delle iscrizioni colla data del 1523, e 1529. I primi libri, che in Italia ne hanno fatto menzione, fono dopo il 1500. Presso altre Nazioni si sono messi in uso, dopo questo tempo; poichè Daniele Speker Ingegnere della Città di Strasburgh, che morì nel 1580, prima della fua morte scriffe un libro, in cui fece menzione de' bastioni; molti' anni appresso Erardo di Barleduc Ingegnere di Errico IV nella fua Opera, che pubblicò in Francia nel 1620, stimò necessario aggiugnere a' ripari i bastioni.

meranno la lunghezza delle facce, le altre BC SR quella de' fianchi, e la linea CD, la lunghezza della cortina. Or futte fiffatte linee, che unite infieme, formano il perimetro, fecondo il quale gira il riparo, compongono quella che dicesi Mzgistrala.

57. L'angolo, che formano le due facce dicesti fiancheggiato, o difeso, perchè riceve la sua disesa da fianchi; l'angolo formato da una faccia, e da un fianco, come ABC, si dice della spalla per la sua situazione, e l'angolo BCD dicesi del fianco.

58. Intorno alla Magistrale ABCDFEGHI se s'intendano descritti due poligoni concentrici, ciò uno esteriore con unire i vertici degli angoli de' bastioni, e l'altro interiore con prolungare le cortine sinchè s'incontrino, e dal centro comune O si tirino i raggi OLA, OQE, sarà AE il lato del poligono esteriore, LQ del poligono interiore: OA il raggio maggiore, OL, il minore: AL la capitale del bastione, RC la gola, e CL la semigola, E se inoltre si prolunga la lunghezza della fac-

cia AB, fino a che incontri la cortina in un punto, si dira la ABD, o ABV linea di disesa, perchè esprime la giusta portata di quell' arma, colla quale bisogna disendere da fianchi le sacce, e gli angoli de' bastioni: avvertendo però, che la prima ABD si dice linea di disesa rasante, perchè con un'arma da suoco situata in D si può radere la faccia AB; e l'altra ABV si dice siccame, perchè da D non si potrà mai radere detta saccia; e la porzione della cortina VD vien detta secondo sianco, o suoco della cortina.

59. Inoltre si considerano per l'intelligenza di ciò, che si dovrà dire in appresso, i seguenti angoli. L'angolo AOE al centro, gli angoli MLQ, AEZ uno del poligono interiore, e. l'altro dell'osseriore, e gli angoli OLQ, OAE alle bassi de' detti poligoni. Gli angoli ADF, ECB detti disentati, ed essendo il secondo sianco, sarà tale l'angolo AVD. L'angolo disendente esseriore AKE detto della tenaglia, e gli angoli ADC, ECD, ed AVC, che diconsi diminuiti.

AR-

Dell'altezza, e della larghezza del riparo; della materia, di cui si deve costruire, e de piani ne quali termina.

60. L'altezza deve esser tale, che le articampagna per l'estensione di tese 300 ( n. 35 ) ma con tiri, al più che fia possibile, rafanti (n. 27.), fenza però che la Piazza fi. esponga ad un colpo di mano col mezzo delle scalate, perchè non si otterrebbe il fine di renderla di difficile accesso, Quindi essendo in luoghi piani, e bene uniti, vale a dire fgombri. di avvallamenti, e di eminenze, l'altezza del riparo prende norma da quella, che ricever posfono le scale, che s'impiegano in sorprender le Piazze, Or ficcome dalle offervazioni cofta, che riescono in consimili intraprese le scale, o deboli, o da non potersi agevolmente maneggiare, se oltrepassano le tese quattro; quindi l'altezza del riparo fu'l fondo della foffata, deve efſcr

fer sempre maggiore di tese 4. Perciò ne' luoghi di pianura comunemente gl' Ingegneri l'elevano su'l livello della campagna di tese 2. ½ in 3, lasciando il rimanente dell' altezza alla sossitata.

61. Ne' siti irre lari può detta altezza variare, ma in accrescerla, o diminuirla, bisogna riunir sempre il massimo possibile di que' mezzi, che accrescono le disese; avvertendo, che quantunque i ripari più alti, abbiano un maggior comando fulle prime batterie inimiche, ed obblighino l'affediante ad elevare sempre più i parapetti di quelle opere, colle quali al coperto conduce gli attacchi; pure questo vantaggio è di poco momento, posto in paragone con quelli, che apprestar può un riparo più basso, il quale non si espone, come i primi, anzi apporta minor spesa, ed i tiri vi procedono più rasantemente : e perciò è maggiore la quantità di offesa, che apportano all' aggresfore ( n. 27. ).

62. Circa la larghezza nella parte superiore, le offeryazioni han fatto conoscere, che quella di

la di dieci in undici tese sia sufficiente, per istabilirvi nella parte anteriore il parapetto, e dietro di esso esercitarvi tutti i movimenti offensivi, e difensivi col cannone, e col fucile: e quantunque le dimensioni de' cannoni non sieno le stesse presso le divere Nazioni, riguardo alla lunghezza, e varia ne sia anche la costruzione, e perciò non è costante la quantità del rimbalzo dopo lo sparo, nè costante è altresì la lunghezza delle casse, su cui agiscono; pure unite insieme le suddette variazioni, e computata l'ampiezza del terreno necessaria pe' soldati, e pe'l libero paffaggio di altra gente addetta per facilitare le difese, si stima la detta larghezza fufficiente. Il volerla di più augumentare, apporterebbe gran dispendio : nè si può diminuire, che fino a tese otto, perchè non si produca confusione, e disordine nel tempo delle difese attuali (n. 33 ).

62. Per la costruzion de' ripari, la materia da prescegliersi, sempre che la natura del sito il permetta, è quella del sasso duvo, dovendosi essi intagliare nel medesimo (n. 32.), ancorchè non si potessero mettere in pratica le vere regole dell'arte di fortificare: perchè dovrà sempre l'aggressore impiegare più tempo in aprire la breccia in ripari sì fatti, tuttochè le loro parti non fieno reciprocamente difefe, di quello gli è neceffario, qualora le parti fieno ben difese, ma penetrabili dalle artiglierie. Or ficcome rare volte avviene, che il sito dia questo vantaggio, così, qualora non il dia, devesi coll' arte proccurare, purchè non apporti una spesa eccessiva. Se mai però si volesse ottenere l'impenetrabilità col mezzo delle groffe fabbriche, è da calcolarfi la gran spesa, ed oltre a ciò la distanza, dalla quale può l'inimico battere le muraglie, giacchè a distanze minori di 300 tese vi si formano sempre rovine co' cannoni di groffo calibro (n. 10), non effendosi sino al tempo presente ritrovati materiali, co' quali costruito un muro, si renda impenetrabile a' colpi replicati di detti cannoni. Quindi è, che generalmente si costruiscono o di semplice terra rivestiti di zolle, o sieno piote, o di terra rivestiti di fabbrica, formando i rivestimenti per ti per resistere semplicemente all'urto delle terre; avvertendo, che in que' pacsi, ove vi è
scarsezza di materiali necessari per le fabbriche, si possono formare di pura terra con zolle; ma ove tal mancanza non vi sia, sarà
più utile rivestirili di fabbrica, perchè un riparo puramente piotato esige ogni anno pe'l suo
mantenimento una considerevole spesa, e difficilmente può rifarsi, qualora l'inimico vi abbia formato la breccia, per la totale scompofizione, che ricevono le terre.

63. Viene il riparo terminato da quattro piani; à uno orizontale, fu cui s'ionalza, perchè fi renda più stabile, e durevole: l'altro, ch'è quello, che al primo si oppone, ed in cui termina dalla parte superiore, è inclinato alquanto verso l'interno della Piazza, per dare il libero scolo alle acque piovane, le quali penetrandovi, potrebbero produrne la rovina. Degli altri due, uno il termina dalla parte della campagna, e l'altro da quella dell'interno recinto, facendo coll'orizonte angolo d'inclinazione in modo, che si considerano, come due piani inclinati,

nati , o due fcarpe . Deve fiffattamente terminare dalla parte interna, ed esterna, perchè sia più durevole, acquistando base maggiore, e non fia foggetto a rovinare. In fatti fe fi fupponga piotato, ficcome le terre fmosse, qualora si ammassono per istrati orizontali, non si elevano mai ne' piani laterali a perpendicolo, ma formano angolo acuto col piano orizontale fottoposto; così se contro questa posizione naturale, fituar si volessero per la costruzion del riparo, facendo un urto maggiore per rimettersi nello Rato, che hanno per natura ; il riparo rovinerebbe con faciltà. Effendo intagliato nel faffo duto, o dalla parte efterna rivestito di fabbrica, farà sempre benanche espediente di farlo terminare a fcarpa dalla parte interna, per agevolare su'l medesimo il trasporto delle artiglierie; e non altrimenti costruir si deve dalla parte dalla campagna : I. perchè si presentino alle batterie inimiche bersagli obliqui, e perciò meno efficaci sieno le offese; giacchè i colpi diretti, poste cose uguali, agiscono con maggior violenza degli obliqui: II perchè si rendano più diffidifficili le scalate: III affinchè con più stent to vi si formi la breccia, mentre i pezzi di muro, o di sasso duro smossi dalle palle, non precipitano col proprio peso nella sossata, ma si sosseno sulla scarpa, come su di un piano inclinato, che serve di appoggio ad essi.

64. Se il riparo è di semplice terra, non si

può generalmente determinare la larghezza da darfi alla base della scarpa, perchè l'angolo, che i piani laterali delle terre ammaffate formano coll' orizonte, varia, fecondo la qualità, e tenacità delle medesime: in fatti, se la terra è forte, o craffa, il detto angolo è di gradi 50, se di arena ben granita, e secca di gradi 30 in 32, e se ordinaria di gradi 40; e se le terre suddette sono crasse, ed ordinarie, e si pestano bene, bagnandole prima, si fanno detti angoli maggiori, crescendo nelle prime sino a gradi 60 in 65, e nelle altre fino a 45. Non così accade ne' terreni arenofi e fabbiofi ne' quali non fi rendono gli- angoli maggiori, poichè nè col bagnarli, nè col pestarli bene, se ne augumenta la tenacità, e l'adesione . Sicche

le basi delle scarpe, qualora i ripari sono piotati, fi debbono colle dette regole determinare : facendo ne' casi particolari dell'esperienze, perchè è difficile ritrovare dette terre del tutto simili. Considerando dunque il riparo di terra ordinaria, si dà alla scarpa esterna una base, che abbia la larghezza ad un di presso uguale all' altezza, poichè in questa situazione regge senza pericolo di rovina; ed in tal caso termina la scarpa dei riparo al livello della campagna, e vi gira intorno intorno un margine di piedi tre in circa, acciocchè le terre non precipitino nella foffata, e perchè ne riesca nel bisogno più facile la rifazione. Dar si dovrebbe alla base della scarpa interna la stessa larghezza; ma per rendere il riparo più stabile. e per formarvi le falite, o sieno le rampe più dolci, per agevolare il trasporto delle artiglierie, e per rendere più spediti gl'interni soccorfi, fi può accrescere detta larghezza sino aduna volta, e mezza l'altezza.

65. Se poi si abbia il riparo a rivestire di fabbrica, si deve al rivestimento dare una sear-

pa, giacchè, oltre le ragioni addotte di fopra, la parte più debole de' muri, che refister debbono ad una pressione, che vi agisca in una direzione obliqua, o perpendicolare alla linea a piombo, è radente il suolo, in cui sono sondati. Alla base di detta scarpa non si da larghezza maggiore del quinto della sua altezza, per evitate, che le piogge, e le nevi non vi si fermino, ed insinuandovisi non la danneggino, specialmente se, susseguendo de' freddi, vi si congelino.

### ARTICOLO IV.

Delle dimensioni da darsi alle mura, che servir debbono di rivestimento a' ripari, e de' controsorti.

66. IL Maresciallo di Vauban ha dato alle muraglie de rivestimenti nella sommità la larghezza di piedi cinque; minorandola di piede, se i materiali sono affai buoni, e accrescendola di 1/2 sino a 3/4 di piede, se sono di cattiva qualità: dà poi alla base della scarpa, la lare.

larghezza uguale alla quinta parte dell'altezza, che hanno i ripari su'l fondo della fossata. Quindi se si supponga, per esempio, il riparo alto 25 piedi, il rivestimento di sabbrica ne avrà 5 di larghezza sulla parte superiore, e 10 nella base, cioè 5 per la base della muraglia, ed altri 5 per la base della scarpa.

67. Unisce lo stesso Autore a' rivestimenti dalla parte interna, de' controforti, o fieno fperoni di fabbrica, della stessa altezza de' ripari, ed anche due piedi di più, perchè poffano maggiormente sostener le terre sì de' medesimi, che de' parapetti . Li fitua distanti l' uno dall' altre per 19 in 18 piedi , e ne forma la pianta : con istabilire, che essendo dell'altezza di piedi 10, fia la lunghezza AB di 4, la larghezza EF Fig. & alla radice di 3, e l'altra CD alla coda di 2. Per ogni accrescimento di piedi 5 nell' altezza, augumenta AB di un piede, EF di mezzo, e CD di un terzo. E finalmente stabilisce, che qualora si debba un riparo rivestire in parte della fua altezza, non si abbiano a minorar le già dette dimensioni .

68.

68. Belidoro nell' eccellente Trattato della Scienza degl' Ingegneri, esaminando colle leggi meccaniche lo sforzo delle terre de' ripari, e la reliftenza de' rivestimenti, determina, che colle dimensioni stabilite di sopra, i rivestimenti dell' altezza di piedi 10, sieno atti a sostenere uno sforzo doppio di quello, che soffrono; che gli altri dell'altezza di piedi 20, 30, di più dell'urto che esercitano le terre suddette. Or egli senza cambiare le dimensioni del Vauban. riguardo alle scarpe, e controforti, stabilisce, che la groffezza pella parte superiore effer debba di piedi 3 , pollici 5 , e lin. 4 , fe l'altezza è di piedi 10: di p. 4 pol. 8, e lin. 9, fe è di piedi 20; di p. 5 pol, 5, e lin. 9, fe à di piedi 30: di p. 6 pol. 2, e lin. 6, fe à di piedi 40: di p. 6. pol. 8, e lin. 10 fe l'altezza e di piedi 50. Vale a dire, che augumenta fempre la groffezza di 6 pollici a mifura, che i rivestimenti crescono di 10 piedi in altezza. In quanto poi a' controforti avverte, che sarebbero più vantaggiosi, se si mettesfero in situazione contraria a quella del Vauban, cioè colla larghezza maggiore nella coda, e colla minore nella radice.

69. Quanto al calcolo de' rivestimenti è da notarfi , che ha il Belidoro supposto le terre de' ripari nello stato naturale di elasticità. ma non è così, poichè essendo ben peste, ne perdono molta. Inoltre ha supposto, che le muraglie relistano allo sforzo delle terre col femplice pelo, quando la maggior reliftenza nasce dalla tenacità, e dalla coesione delle parti componenti : e finalmente non ha tenuto conto di tutte le altre cause fisiche permananti, ed accidentali, che possono il calcolo variare. I controforti poi nel modo, che li fitua il Belidoro, si rendono più atti a resistere all'urto delle terre , ed effendo ben uniti a' rivestimenti , vengono ad accrescere ad essi maggior resistenza; e fe fi formassero di minor grandezza, e fituati fossero a distanze minori, si renderebbero più difficili le aperture, che cerca l'inimico formare ne' ripari .

Circa le dimensioni de' rivesbimenti, si puè D 2 be-

benanche offervare ciò, che ne ha scritto il Signor Couplet nelle Memorie dell' Accademia Regale delle Scienze degli anni 1726 in 29.

70. Se poi fenza attendere alle tavole da altri costruite, si voglia stabilire una teorica susficiente per fame uso nella pratica; si deve esaminare I, con quale urto le terre spingano le muraglie , II. qual refistenza oppongano queste al detto urto. In quanto all'urte, o sia pressione delle terre, è variabile, secon-Fig. o. do che ne varia la qualità. Sia in fatti ABCE il profilo di un riparo formato con materie fmosse, e BCKO della muraglia del rivestimento colla parte interna BC perpendicolare, ed AB si supponga orizontale; se il terreno è molto sabbioso, o arenoso, per le cose dette ( n. 64 ), 'formandosi l'angolo ECA di gradi 32; le terre ritenute nel triangolo ACE premeranno il fuolo EC, e le altre nel triangolo ACB urteranno il rivestimento cadendo: se poi le terre fieno craffe, e tenaci, e fieno ben compresse, e peste; se si faccia l'angolo ECQ di gradi 65, le sole terre espresse dal triangolo QCB premeranno col cadere il rivestimento. Sicchè ne due suddetti casi, supposta la
medesima grossiezza ne ripari, e la stessa gravità specifica nelle terre, sarà la quantità urtante delle arenose a quella delle crasse, come
il triangolo ABC al triangolo QBC, o come
AB: QB. Ed essendo di gravità specifica diversa, farà la prima quantità alla seconda in
ragion composta di AB: QB, e della densità
di materia di una, alla densità di materia dell'altra.

71. Quindi ne segue, I. che si debban, sempre, che si possa, prescegliere le terre le più tenaci nella formazione de ripari, ed ammassarle, pestandole bene, affinche saccado una pressione minore, si possano impiegare muraglie più sottili ne rivestimenti; ottre di apprestare ostacolo maggiore all'inimico nel tempo che vi forma la breccia. II. Se si abbia un riparo di una grossezza dinotata dall'unità, e dell'istessa se se si prosilo ABCE, in cui AC significazza, e ne sia il prosilo ABCE, in cui AC significazza, con sia prosilo ABCE, in cui AC significazza, se si si prosilo ABCE, in cui AC significazza, con si si prosilo ABCE, in cui AC significazza, con si si prosilo ABCE, in cui AC significazza, con si si prosilo ABCE, in cui AC significazza, con si si prosilo ABCE, in cui AC significazza delle terre, e BC un instessibile ostacolo, se si tirino ad AC le paral-

34

rallele DP, FG, si avranno de prismi, i quali effendo di un'istessa altezza, saranno in quanto alle folidità, come le basi BFG, BDP, BAC, o come i quadrati de' lati omologhi BG. BP. BC; onde le loro preffioni come proporzionali a dette folidità, faranno nella stessa duplicata ragione. III. Se con materie della stessa qualità si formino due ripari de' quali ne sieno i profili ABC, abc, faranno le preffioni del le terre, contro gli offacoli BC, be come i Fig. 10. triangoli ABC, abc, ovvero nella ragion duplicata di BC: bc; ed i momenti delle medelime effer debbono , come i prodotti che fi hanno, moltiplicando i quadrati di BC, bc, per le altezze istesse BC, bc, che sono le distanze degli estremi B , b da' punti di appoggio C , c , vale a dire nella ragion triplicata di BC: de. 72. Se dunque da' punti G, P, G fi elevino fu BC le perpendicolari GH , PI , CK , e si facciano come i quadrati delle corrispondenti ascisse, le medesime esprimeranno i diversi gradi di preffione, che le terre del riparo esercitano fulle parti BG , BP , BC . Quindi i riveftivestimenti, più larghi si debbono formare verso le basi, che nelle sommità; e se pe' punti H, I, K fi farà paffare una linea BHIK colla convessità verso la BC, si avrà l'intera figura del profilo del rivestimento. Se poi sia su'l riparo un altro argine come il parapetto M, se si tirino alla retta AC, esprimente la pendenza delle terre, delle parallele, faranno le preffioni proporzionali alle figure, che ne risultano; onde elevando le ordinate proporzionali a dette figure, se si faccia per gli estremi passare una curva, fi avrà anche la figura del profilo del rivestimento BCKO; e se si prolunghi l'orizontale BO verso L , finche incontri la perpendicolare KL, e si prenda LR uguale ad un quinto di LK, tirandoli RK, le dette ordinate saranno comprese tutte nel trapezio BCKR, nella supposizione che la larghezza della base della scarpa di detto rivestimento, sia la quinta parte della sua altezza : se poi detta larghezza si faccia uguale alla sesta parte, prendendo LR uguale ad un festo di LK, se si tiri RK, le ordinate esprimenti la scala delle pressioni , faranno comcomprese nel trapezio, che ne risulta.

73. Non potendosi le terre, che naturalmente rovinano da' ripari confiderar come corpi, che liberamente frendano per piani inclinati . a cagione dello ftropiceiamento molto fensibile, che esercitano colle altre, le quali rimangono; calcolar quindi non fi possono le pressioni, colle quali urtano i rivestimenti colle leggi dimostrate in Meccanica circa la discesa libera de' corpi per piani inclinati : che però per determinare le dette pressioni in pesi, sa mestieri ricorrere all' esperienze; onde tra le molte maniere d'istituirle, per modo di esempio, si de la seguente. Si prenda un recipiente di figura Fig. 18. parallelepipeda BCDEO aperto al di fopra, ed alle due parti BD, ER, come avviene ne' ripari, si faccia il lato AD di 8 in 10 pies di, e la larghezza DE di 20 in 30; fi adatti dalla parte DB un tavolato in modo, che giri intorno a' due perni D, e C, perchè si possa chiudere, ed aprire il suddetto recipiente. Si fiffe in N una corda NMP, la quale si faccia pasfare per la girella fissa Q, e penda dal suo effreestremo il peso P. Chiuso il detto recipiente in modo, che il tavolato sia nella posizione verticale, ch'è quella che si dà al rivestimento dalla parte interna, si empia di quella terra, di cui si deve formare il riparo, comprimendola sino a quel segno, che si può nella estetiva costruzione eseguire; e sostenga il peso P il tavolato contro le ssorzo delle terre. Ciò fatto, si diminiussica poco per volta il peso P; sinchè si osservi inscribilmente staccare il tavolato dal recipiente. Si levi indi il tavolato, e si determini la quantità di terra che anderà a rovinare, e che dallo stesso carritenuta.

74. Fatta con efattezza tale esperienza; si avrà col detto peso diminuito, la quantità della pressione rapportata all' estremo N della leva NS in una direzione, che l'è perpendicolare, e collo stessio peso P moltiplicato per NS, si darà il momento di detta pressione rispetto al punto S, o sia nell'incontro del suolo. Se quindi voglia determinarsi la pressione di un riparo, da costruirsi coll'istesse e di l cui profilo sia ABCD, se il peso diminuito si chiami p, NS a, e BC sig. 12 nel

nel profilo  $\mathcal{A}$ , per le cose dette (n. 71), sar rà  $s^3: \mathcal{A}^2 = p$  ad un quarto proporzionale, o sia  $p \mathcal{A}^2$ ; onde la prefissione rapportata al

punto B, sarà espressa da detto quarto proporzionale: e'l momento della detta pressiona ne riguardo al punto C, sarà p A X A.

Se su'l riparo vi sia il parapetto M, si faccia il parallogrammo ABEF uguale alla superficie del profilo di detto parapetto, e chiamando EC  $\mathcal{A}$ , si avrà anche p  $\mathcal{A}^{*}$  pe l' peso esprimente la

pressione, e per averne il montento, si moltiplicherà detta quantità per la sola altezza BC del muro, la quale se si chiami b, sarà espresso da p A > b.

Inoltre se effettivamente si determini il peso di tutte le materie cadute, resterà anche determinata la parte del medessimo, che ne contiene p applicata come potenza all'estremo N della leva. Quindi se con esperienze si stabilisca il valore suddetto nelle terre diverse; e si supponga, che in quelle, che prendono la pendenza di gradi 30 in 32, sia uguale ad 1 del peso di quelle che rovinano, in quelle che inclinano per gradi 40, ad 1, e nell' altre che inclinano per gradi 60 in 65, ad 4: fe si chiami M il detto valore, ed il peso di un piede cubo di quella terra, con cui si vuole il riparo formare d, e fia 1 la sua spessezza, e b2 la superficie del triangolo ABC, la folidità farà 1×62; onde il pelo farà bad, la preffione rapportata al punto B fara Mbad, e chiamando a l'altezza BC del muro, farà Mab'd il momento di detta pressione. Che però si è ritrovata una formola, la quale può servire di norma per determinare in peso la pressione delle terre ne ripari, ed il suo momento, sempre che sia noto il valore di M nelle principali qualità di terre, il valore di d, e l'angolo che coll'orizontale forma la pendenza A C.

75. Ma fe la parte CDOR del riparo fia di Fig. 14. terra vergine, e non smossa, come per lo più accade nella costruzione delle Piazze di guer-

ra : tirando dal punto R la RA coll'inclinazione alla qualità della terra conveniente farà ARB uguale al triangolo espresso per 67. restando A uguale all' intera altezza BC del muro . Se dunque sia il profilo di un riparo col parapetto, con terreno faldo in tutta la parte ORCD, e si voglia ritrovare la presfione rispetto al punto B; si tiri A B con quella inclinazione, che alle terre conviene, si prolunghi CB in S, e si trasformi la parte BSM del profilo del parapetto nel parallelogrammo BEFA: poichè la parte del parapetto espressa da BSNP gravitando su'l muro, non accresce la pressione delle terre, anzi rende il muro più refistente contro la medesima. Si supponga per esempio, la pendenza delle terre di gradi 45 coll'orizontale RO , fara ER = EF ; e M = ; e posta ER = 20 piedi ; BC , o sia a = 30 , e d=600 libre; si avrà la preffione delle terre rapportata al punto B, M b2 d = 5 × 20 × 22 × 600 = 24000 libre : e pe'l momento di pressione nel punto C radente il suolo CQ, fi avrà a Mb2 d=30 × 24000 = 720000 760 libre .

76. Calcolato nel modo di fopra esposto l'urto delle terre ; resta ad esaminare , come si possa proporzionare una muraglia atta a resistere al medefimo. La tenacità, o sia l'adesione delle parti componenti un muro, ed il peso di esse , formano del muro istesso la resistenza. La tenacità varia, non folo per la diversa qualità delle pietre, o sieno naturali, o sieno fattizie, dell'arena, e della calcina, di cui fi compongono, ma ben anche pe' diversi climi ne' quali si fabbrica. Quindi colla sola esperienza si può di dette cose venire in cognizione, e non altrimenti se ne può determinare il peso; colle leggi poi meccaniche fi può determinare il momento della refistenza. L'esperienze, che possono condurre a determinare l'adesione delle muraglie, fi riducono a formare de' parallelepipedi di fabbrica di uguale groffezza, colla calcina, pietre, ed arena, che si può avere la migliore nel paese, in cui fi deve fabbricare, e colla proporzione conosciuta per esperienza anche la più vantaggiosa. Indi dopo di un dato tempo, effendo bene asciutti, senza che sieno stati esposti di soverchio ai gran

venti, ai freddi, ed agli ardenti raggi folari, si earichino con pesi in pari circostanze, sinchè si spezzino, notandosi per ciascun parallelepipedo, ai il peso, che lo spezza, come la sezione della rottura, non mettendo a calcolo quegli sperimenti, ne' quali la sezione incontti de'vani, e de'voti. Ciò satto, si chiami S la somma di tutte le sezioni, e P la somma de'pesi; sarà la tenacità espressa in peso, disegnata da P.

77. Si rifletta inoltre, che se si abbia il muFig. 15. To BCQP fermo e stabile nelle sondamenta,
e sia spinto da B verso P per una direzione parallela, od obliqua all'orizonte, perchè si rovesei, si dovrà il muro disgiungere prima dal
suolo CQ, vale a dire, che si dovrà vincere la
sua adesione per l'intera lunghezza CQ, ed indi girare intorno al punto Q, affinchè il suo
centro di gravità, supposto, che sia K, s' innalzi, e descriva col raggio QK l'arco KR; poichè così, cadendo la linea centrale suori della
base, andrà il muro a cadere, e non altrimenti;
che però, se si debba sormare una muraglia si
una

una resistenza proporzionata allo ssorzo deste terre di un riparo, siccome questo si è rapportato al punto B, e nella direzione orizontale BP, e la lunghezza della leva, con cui agisce è la linea a piombo LQ o sia BC, che indica l'altezza del muro; la controleva pe'l momento del peso del muro sarà QV, che viene determinata dalla perpendicolare KV abbassata dal centro di gravità K, e l'altra leva pe'l momento di adesione, sarà la retta tirata dal punto Q di appoggio al centro della sezione di rottura; onde nel presente caso, per l'instessibilità del muro, si potrà prendere la stessa QV,

Se dunque il rettangolo BCQL sia il pro- Fig. 15. filo del muro del rivestimento, di cui K sia il centro di gravità, e KV la perpendicolare abbassata sulla direzione del suolo; fatta BC = a, CQ = X, sarà QV = X, o sia la controleva

pe'l momento di resistenza nascente dal peso delle materie; e per la resistenza che deriva dalla tenacità, o sia adessone delle medessime, sarà anche la stessa. Se sia D il peso di un piede piede cubo di muraglia determinato effettiva: mente, e T la tenacità espressa in peso riguardo alla superficie di un piede quadrato, suppossta la spessezza del muro  $\equiv z$ , sarà  $sX \times D \times X$ 

il momento dipendente dal pelo, e  $XT \times X$  il

momento di adesione : quindi nello stato di equilibrio, si avrà aDX+TX+, ch'èla tota-

le resssenza del muro verso il suolo CQ, uguale alla pressione aMb  $^{*}d$ , che le terre del riparo esercitano nella stessa parte. Onde si ha la formola espressa nell'equazione seguente  $aMb^{*}d$ .  $\bowtie aDX^{*}+TX^{*}$ , ovvero  $2ab^{*}Md = aD$ 

78. Or dalla detta formola fi rileva, che, non essendi nelle muraglie a secco tenacità, T sia uguale a zero, e svanisca TX\* in un membro: ma acciochè sussista l'equazione, si deve augumentar lo stesso tanto, quanto è il detto valore; per la qual cosa cresce la grossezza del

X' † T X' .

del muro, secondo che si sa minore la tena-

79. Inoltre, ficcome nella fuddetta equazione la fola incognita è X, la quale determinata è 

V 2 a Mb² d, perciò fe fi formi il rettangolo

aD+T

BCQL, in eui si faccia CQ = X, CB = Rig. 16. a, e si tolga da BL la decima parte di BC. e fia LP; fe fi prolunghi CQ in F in modo, che QF sia uguale a PL, tirata la PF, si avrà il profilo del rivestimento, in cui i momenti del peso, e della tenacità sono maggiori di quelli determinati; e ciò per maggior ficurezza, e per andare incontro a' tanti accidenti, che possono accrescere la pressione de ripari, e minorar la resistenza delle muraglie. E nel modo suddetto la base EF della scarpa, si fa uguale alla quinta parte di BC; poichè effendo QF la decima, farà il fuo doppio EF la quinta. Onde se si supponga qualunque caso particolare, si potrà sempre determinare per approffimazione il rivestimento di fabbrica, cue refiresister possa all' urto di un dato riparo (\*).

So. Quanto a' controforti, è da notarfi, che i medefimi fi aggiungono o per rendere più refiftente il muro del riveftimento, o per addenfare, e rinferrare fempre più le terre del riparo, perchè non precipitino facilmente, fubito che le artiglierie inimiche abblano rotte le mura. Per confeguire il primo fine, è necessario che abbla la fabbrica molta tenacità, affinchè si faccia un corpo solo de' rivestimenti, e de' controsorti; ed acciocchè i ripari più difficilmente sieno soggetti a rovinare, debbono esser le terre, con le quali si formano, di qualità tale, che possa-

no,

<sup>(\*)</sup> In fare le dette determinazioni fi è fiimato ricorrere all' esperienze, in cui aver fi possono più faldi sondamenti, che in qualunque discorso, comechè ingegnoso de Fiolosi; giacchè, come faggiamente avvita il Cav. Newton, il più fano consiglio è cercare le leggi della Natura colle osservazioni, e coll' esperienze; tanto potendo baltare per gli usi della umana Società, al cui prositto debbono esserva il della umana società, al cui prositto debbono esserva il assimana società, al cui prositto debbono esserva il assimasis tratori della prime cause a coloro, i quali ancor non sono persasi del male, che apportano, in perdere il tempo così inutilmente.

no, comprimendosi, rendersi più tenaci. Quindi qualora ne' casi particolari non si verifichino queste condizioni, ovvero avendosi tenacità nelle muraglie, aver non si possa nelle terre, non farà neceffario, nè molto vantaggiolo far uso de' controforti . Se poi vi sia poca tenacità nella fabbrica, e molta nelle terre, faranto utili per rinserrarle vie più, ma non risparmieranno niente della groffezza da darfi a' rivestimenti : si potranno perciò fare a maggior distanza, e più fottili . Ma . se avvenga . che molta sia la tenacità e delle mura, e delle terre, allora fi rendono vantaggiofi, perchè dalla quantità di fabbrica determinata pe'l rivestimento. se ne potrà toglier tanta da costruirne i controforti , non restando sensibilmente diminuita nè la resistenza nascente dal peso, nè quella della tenacità, venendo qualche perdita compensata dal minor urto, che esercitano le terre, qualora sien divenute più tenaci.

81. Per mettere intanto in pratica quel che Fig. vi. fi propone in quelto ultimo cafo: fia BCFP il profilo di un muro di riveltimento costruito secon-

do l'espressata formola; ne sia GHAI la pianta; si stabilisca arbitrariamente la lunghezza GO tra l'estremo di un controforte all'altro, di ciascuno de' quali fia L la lunghezza, e la larghezza N. Indi in ordine a GO, L, ed N si trovi il quarto proporzionale, si faccia GT uguale al medesimo, e fi tiri TE parallela a GI, e reftera TE AH per base del muro del rivestimento, e RP farà la fua groffezza nella fommità del profilo. Quindi se si faccia il rettangolo TMQS, in cui MT sia uguale alla lunghezza L, TS uguale alla larghezza N : farà il medefimo uguale alla base della parte tolta GONT, e rappresenterà la base di un controsorte. E se dal punto N alla distanza di NT, si prenda su TE il punto V, e susseguentemente degli altri ad ugual distanza, e si formino altri rettangoli perfettamente uguali a TMQS, fi sarà convertita la parte della muraglia del rivestimento, di cui n'è base GIET, ne' controsorti, de' quali ne fono le basi MS, XZ, VW, i quali l'uguagliano in folidità, e rinferrando le terre, anche nelle parti intermedie SN, ZV, ne minorano la preffione. CA-

Del parapetto, della foffata, della strada coperta, e dello spalto.

## ARTICOLO L

Del Parapetto.

DA ciò che si è detto (n. 48) è chiaro, che il parapetto debba effer di groffezza da poter resistere alle artiglierie inimiche; di altezza, che tenga dietro di se al coperto su'l piano del riparo artiglierie, e difensori, e di sorma tale nel piano superiore, che la fanteria vi possa far suoco di sucileria quanto più da vicino si possa. Dalle osservazioni costa, che le palle de cannoni da 16, 24, e 32, a giusta distanza penetrano in un parapetto di buona terra da piedi 10 in 12; in quello di buona fabbrica da 3 in 4; ed in quello intagliato nel faffo duro da 2 in 3. Quindi comunemente si dà al primo la groffezza di piedi 18 in 22, al secondo di piedi 8 in 12, ed al terzo di piedi 6, acciocchè possano resistere a' colpi anche raddoppiati; e fi minorano le dette dimensioni, qualora i parapetti non possano esfer bersagliati da vicino: ed essendo un parapetto esposto alla sola sucileria, deve esser di picciola larghezza, per aprirvi con più vantaggio le feritoie, o sieno archiere.

83. Quanto all'altezza, qualora il riparo non fia dominato da qualche fito, in cui poffa l'inimico alloggiarf, farà fufficiente di piedi 7, perchè reflino al coperto i difenfori, e le artiglierie. Se poi venga il riparo dominato; in questo caso l'altezza sarà sempre il quarto termine proporzionale, accresciuto dell'altezza ordinaria dell'uomo, in ordine alla distanza orizzontase, che tramezza tra il luogo dominante, e'l riparo, più la larghezza del riparo; alla larghezza istessa, ce all'altezza del luogo dominante meno l'altezza dell'uomo.

Fig. 18. Sia infatti in A il fito, ove formar si debenera

Fig. 18. Sia infatti in A il fito, ove formar fi debba il parapetto, B il dominante, A C la diflanza orizzontale, ed A D lo fipazio da cultodirfi, o fia la larghezza del riparo nel fuo piano fuperiore. Sia inoltre A E l'altezza del parapetrapetto necessario, per custodire nello spazio AD le artiglierie, ed i disensori in modo, che essendo BE la direzione de' tiri rasanti il piano superiore di detto parapetto, comincino a serire dal punto F della perpendicolare DF, esprimente l'ordinaria altezza dell' uomo. Si tirì per F, FG parallela a CO. Essendo simili i triangoli BCO, EAO, FDO, simili saranno le tre ragioni di BC a CO, di EA ad AO, e di FD a DO. Ma togliendo dalle due prime quest'ultima, si hà CD ad AD, come BC meno FD ad EG. Per la qual cosa se ad EG si aggiunga GA, ovvero l'altezza ordinaria di un uomo, si fa nota l'altezza intera del parapetto.

84. Perchè la fanteria co'fucili, il più che fia possibile, bersagliar possa da dietro il parapetto l'aggressore nelle parti più vicine al riparo, dar si deve al piano superiore del medesimo un'inclinazione verso la campagna, senza però esporre di soverchio i disensori, ed indebolire il parapetto verso il sopracciglio in modo, che non sia atto a resistere a' colpi della nemica artiglieria. Per conseguire sì fatte

condizioni, l'inclinazione di detto piano dev'
effere determinata da una perpendicolare, abbaffata da un punto del ciglio fu'l piano orizzontale procedente dal fopracciglio, uguale alla
quinta parte della groffezza, che ha il parapetto nella parte fuperiore (\*).

sis 10 Sia ABCD un profilo di un parapetto secondo una sezione perpendicolare, AE l'orizzontale di qualtanque punto del sopracciglio, ed ED la perpendicolare abbassata dal punto D, la quale essendo nello stesso piano verticale di AE, AD, sia la quinta parte di AE. Si supponga AE di 20 piedi, siccome avviene ne parapetti di pura terra; sarà ED di 4, la quale divisa in altrettante parti uguali, ciascuna sua parte, sarà di 1 piede. Se pe punti F, G, I di divisione, si tirino parallele all'orizzontale AE, le quali si interseghino con AD ne'punti P, M, N; si avrà pe'triangoli simili, AE: ED = PF:

<sup>(\*)</sup> Ciglio del parapetto fidice la linea estrema, in eni dalla parte della campagna termina il piano superiore del medesimo; e sopracciglio l'altra, in cut il detto piano termina dalla parte interna.

FD, e permutando AE: PF = ED: FD, ovvero come 4: 3; e perciò FP farà uguale a tre quarti di AE, o sia di piedi 15, e PO di c . Nell' istessa maniera si dimostra , che GM è la metà di AE, o sia di piedi 10, e di altrettanti SM; ed NI di c, ed VN di 15 . Sicchè, dando al piano superiore del parapetto la fopraddetta inclinazione, le palle de' cannoni , fecondo che colpiscono I , 2 , o 3 piedi fotto l'orizzontale del fopracciglio, debbon, per rompere il parapetto, penetrare 5, 10, o 15 piedi. Or siccome le dette palle non possono regolarmente prender presa, se non dopo due piedi almeno al di fotto l'orizzontale del sopracciglio; perciò debbono superare la groffezza compresa tra i 10, ed i 15, sufficiente a resistere all'urto delle medesime , solo perchè agiscono su di un piano inclinato, in cui l'effetto è minore. Ed in sì fatta guisa ragionando, si rende chiaro altresì, che la stessa inclinazione dar si debba al detto piano superiore, fe il parapetto è di fabbrica, o di fasso duro; ed una minore dar non fe gli deve, perchè troptroppo lungi comincerebbe la difesa del fueile: dunque resta nel detto modo, l'inclinazione determinate!

85. Il parapetto, di qualunque materia fia costruito, termina a scarpa dalla parte esterna, e dall'interna, per le ragioni addotte (n. 63.), dando alle basi di dette scarpe , larghezze diverse, secondo la diversa materia, di cui si formano i parapetti (n. 64., 65), febbene però si debbano costruire di semplice terra, che fia la più tenace, poiche dalle offervazioni di tanti affedi, fi è rilevato, che effendo intagliati nel fasso duro, o rivestiti di fabbrica , si è venuto ad apportare a' foldati, ed agli artiglieri , postati dietro a' medesimi , grave danno , da' rottami , che di tali materie hanno le palle con impeto shalzato. Se il riparo è piotato, la scarpa esteriore del parapetto forma un solo piano inclinato con quella del medefimo ; se è rivestito di fabbrica, termina un piede in circa distante dall'orlo del riparo, nel quale gira un ammasso cilindrico di pietra, o di sabbrica, che sporge intorno intorno dalla parte esterna mezzo piede, detto

detto cordone, e serve, acciocchè le acque piovane, che scorrono dal piano superiore del parapetto, non penitrino ne rivestimenti.

86. Molti Ingegneri de' tempi passati solevano su'l cordone alzare un muro della larghezza di piedi a l'in 3, e tra'l medesimo, e'l parapetto, lasciavano uno spazio detto cammino delle ronde della larghezza di piedi 4. Or ficcome ne' primi giorni di assedio, era il muro distrutto da' colpi dell' artiglieria inimica; così se n'è quasi che generalmente proferitto l'uso.

87. Dalla parte interna, a piè de' parapetti, fi costruiscono uno, o due gradini, detti banchine, alti un piede e' mezzo in due, e larghi tre, con una scarpa sempre maggiore dell' altezza, acciocchè sieno piu stabili, ed i solati vi possano agevolmenre salire, e scendere, qualora co'sucili agir debbano contro l' aggresfore. Finalmente, perchè co' cannoni si possa dal piano superiore del riparo bersagliare l'inimico, si formano ne' parapetti delle aperture, dette cannoniere, delle quali si dirà a suo luogo.

## Della Foffata.

88. CI deve la fossata costruire in tutti que' fronti di una Piazza di guerra, che fono foggetti ad attacco formale, per arrestare, e ritardare l'avvicinamento dell'aggreffore, e per iscoprirlo nelle sue intraprese (n.49). In costruirla, si deve por mente I alla sua larghezza. II alla direzione, che dar si deve alla linea estrema, che la termina. III alla sua profondità. IV a tutte le altre qualità, che possono esserle unite. La larghezza, innanzi gli angoli de' bastioni, non deve effer minore del quintuplo dell' altezza, che ha su'l livello della campagna il ciglio del parapetto, inclusavi la larghezza della base della scarpa, che nel detto livello corrisponde. Fig. 20-Rappresenti la figura eDPWO un profilo perpendicolarmente fatto fulla faccia di un baltione, e propriamente vicino l'angolo fiangheggiato. Per difendere colla fucileria la strada coperta da dietro il parapetto del riparo, deve il il piano superiore del medesimo esser diretto all'orlo superiore di detta strada. Quindi tirata l'orizzontale ef, ed abbaffata dal punto D, la perpendicolare fDq, saranno simili i due triangoli ef D, Dq0; onde ef: fD =0q:qD; ma ef non è minore del quintuplo di fD (n. 84): dunque anche la larghezza OR della fossata più della base della scarpa corrispondente al livello della campagna, non può nemmeno effer minore del quintuplo dell'altezza q D . Tuttochè però non debba la larghezza della fotfata efser minore della già detta, pure non si deve fare molto estesa, perchè non acquisti l'inimico fulle parti della strada coperta, e dello spalto, che si oppongono a' fianchi, siti maggiori per collocarvi delle batterie,

89. La direzione poi, che dar fi deve alla linea, che determina la larghezza fuddetta in tutte le parti avanti il riparo, fi ha con dirigere dagli estremi di quelle perpendicolari, che esprimono avanti le sacce la larghezza della sossita, rette a' vertici degli angoli delle spalle; giacchè col loro incontro resterà descrit-

ta. In fiffatta maniera non resta sito nella sossitata, che non sia battuto da cannoni, e dalla sucileria de' fianchi; volendola altrimenti, dirigere si dovrebbe o a' punti intermedj de' fianchi, o delle facee; ma nel primo modo si perderebbe, per la dissa della sossita, porzione del succo de' fianchi, e vi resterebbero spazj indissi, e nel secondo si appresterebbe all' inimico un doppio sito sulla strada coperta, per battere in breccia le sacce de' bastioni.

90. La profondità dev' effer talmente combinata colla larghezza, che fituando l'inimico i
cannoni fulla fitada coperta, per battere in breccia le faccie de' baftioni, non ne poffa berfagliare il piede, incontrando così maggiore offacolo
ad aprirfi una fitrada nella Piazza. Quindi dovrà
effer fempre maggiore della decima parte della
larghezza; giacchà le artiglierie non poffono da
alto in baffo agire, fe non dopo il decuplo dell'
altezza, che il fito elevato ha fu'l depreffo (n.25).
Sempre che dunque il fondo della foffata poffa da
per tutto effer berfegliato da' cannoni del riparo, fenza impiegare altre opere, la foffata si

renderà più vantaggiosa, quanto più sarà profonda. In fatti se ne ricava una quantità maggiore di terra; se ne rende più difficile la discesa; con difficoltà si formano brecce al riparo, perchè di lontano resta coperto, e da vicino non se ne scopre mai il piede. Formate le brecce, si possono rendere inacceffibili, qualora l'inimico, a cagione della detta profondità, non potendo costruir le rampe pe' piani dolcemente inclinati , fia obbligato a falirle per gradini; nel qual caso si potrà facilmente ributtare, e respingere con grave suo danno, La regola dunque, che comunemente si dà di formar la fossata alta tese 2 1, non può effer coftante, tuttochè ne' luoghi di pianura, posta l'altezza del riparo di 3 tese in circa, fia approffimante,

91. Terminar deve la fossata dalla parte, non meno del riparo, che dall'oposta in piani inclinati, detti, il primo scarpa, l'altro contrascarpa, affinchè le terre non rovinino. In istabilire le larghezze delle basi delle medesime, si debbono osservare le stesse dimensioni assegnate per quelle de' ripari, potendole però minorare, essendo in questo

questo caso le terre vergini, e non smosse. Forma la scarpa della fossata con quella del riparo rivestito di fabbrica, un solo piano continuato, e comincia dopo un margine, qualora il riparo è piotato. La contrascarpa alcuni la vogliono piotata, altri rivestita di fabbrica: l'una, e l'altra hanno de' vantaggi, e de' disvantaggi. Insatti, fe la piotata efige una spesa minore, che la rivestita; le continue rifazioni, ed accomodi, che annualmente richiede, ne compensano il vantaggio. Se la piotata dà il comodo di fare le ritirate con più prontezza, e ficurezza, fa anche, che i nemici con faciltà discendano nella fossata, e respinti, sollecitamente rititar se ne possano. E finalmente se la rivestita di fabbrica appresta maggior comodo all' aggressore, di stabilir più solidamente i suoi allogiamenti, e le batterie sulla strada coperta, puro gli accresce ostacoli per la discefa. Sicchè, generalmente parlando, i vantaggi di quella rivestita di sabbrica, o di poco superano gli altri della piotata, o vanno del pari . Ne casi particolari, potendo gli uni effer maggiori degli altri e pe' siti diversi, e per la scarsezza de' mate.

materiali, e per una necessaria economia; si deve preserir quella, che più si convenga, avvertendo soltanto, che qualora si possa avvere intagliata nel sasso discola alle altre anteporre, perchè per la discesa nella sossaria, si obbliga l'inimico a far uso di scale, od a sormare una rampa a cielo scoperto, con trasportarvi da altronde la terra; operazioni amendue pericolose, e che esigono del tempo, e della spesa.

92. Nel mezzo della fossata, alcuni Ingegneri ne costruiscono un'altra più picciola, chiamata Cunetta. Questa la stimano neessata per lo scolo delle acque, per iscoprire, ed arrestare le inimiche sotterranee intraprese, e per accrescer sempre più ostacoli all'aggressore nel passaggio della prima. Ma poiche la spesa, che apporta la sua costruzione è eccedente, anche per la formazione de ponti di passaggio; ed inoltre più lenti riescono i soccoss, e più pericolose le ritirate, e conseguentemente più debole la dissa; perciò non è da farsene uso, se non qualora, altrimenti non si possa ottenere lo scolo delle acque, per lo quale si deve molto badare, con

costruire la fossata con qualche pendenza versoil mezzo, affinche non si ristagnino, e rendano l'aere malsano, e dannoso alla falute degli abitanti.

93, Molto si è quistionato, se sia da preserirsi la sossata secca, alla piena di acqua. Appresta la prima i seguenti mezzi per accrescere le difese. La Piazza si può soccorrere con maggior faciltà: si possono fare più pronte, e vigorose sortite, e più sicure ritirate: vi si possono costruire de' trinceramenti per disputarne l'acquifto all' inimico; ed è atta a tenervi fieno, paglia, legna, e bestiami ne'siti più remoti dall'attaceo: si rendono più spediti i soccorsi alle opere fuori del riparo, e della strada coperta, dalla quale si può perciò fare una valida difesa : e finalmente col mezzo delle contromine si possono opporre oftacoli maggiori all'aggressore. La piena di acque, tuttochè non dia nessuno de'sopraddetti vantaggi, pure afficura la Piazza dalle forprese: rende l'assedio più penoso, e lungo, incontrando l'inimico maggior difficoltà in farne il paffaggio, giacchè eseguire il deve o con deviare altrove le acque, o con formare una strada

da di fascine, pietre, ed arena, o con costruire de' ponti : e se mai l'acqua possa augumentarsi quanto si voglia, o pure vi possa scorrere precipitosamente; può crescere talmente la difficoltà del passaggio, che non trovando modo di deviarla, si rende la Piazza inacceffibile, ancorchè fi fia formata la breccia. Di questi due casi in suori, ne sembra che sia da preferirsi la secca alla piena di acque nelle Piazze di primo, e fecondo ordine, nelle quali effendovi numerofa guarnigione, si possono fare delle vigorose sortite, e validamente difender si può la strada coperta, e le opere avanzate. Nelle picciole Piazze poi, in cui la guarnigione è scarsa, la seconda si deve preferire alla prima; e generalmente farà da preferirfi quella, che si può tener secca in tempo di pace, e ne' primi giorni di affedio, e questo avanzandosi, si possa aver piena di acqua, con intromettervela da qualche fiume vicino, o da qualche chiusa, o riserba di acque costruita dentro o fuori la Piezza.

## ARTICOLO III.

84

Della Strada coperta,

94. T A strada coperta , ch'è la terza parte costitutiva di una Piazza di guerra (n. 50), deve effer di larghezza sufficiente a potervi esercitare liberamente i movimenti offensivi , e difensivi colla fucileria. Infatti una larghezza fcarfa, produrrebbe confusione, e difor-· dine nelle azioni : un'ecceffiva darebbe il vantaggio all'inimico, di rendendesene padrone, di stabilirvi più comodi gli alloggiamenti, e le batterie per bersagliare le facce, ed i fianchi de' bastioni : che però non si forma minore di tese 5, ne maggiore di 7. Il suo piano è allo stesso livello della campagna, affinche i tiri sieno più rafanti, o pochi piedi al di sotto, qualora vi sieno , avanti il riparo , delle opere accessorie .

95. Sono fulla strada coperta necessaria alcuni spazzi maggiori (n. 50), che diconsi piazze d'armi.

Le medesime esser debbono spaziose per potervi ordi-

ordinare la truppa, e metterla sulle disse, e debbono esser disposte in modo, che disender si possano
dalle opere, che le stanno dietro, perchè l'
mico non le attacchi, senza grave suo danno. A
costruir poi si hanno in tutti gli angoli rientranti, acciocche non rimangano indissi, e si
acquisti anche una disse di fianco contro l' aggressore, che si avanza ad attaccare la strada
coperta, in tutto il terreno avanti la medesima, e disender se ne possano gli angoli salienti,
che sono i più deboli, come i più esposti, ed i
più avanzati nella campagna.

Sia, per maggior chiarezza, AbBGaD, la Fig. 7. magistrale del riparo, ed EFG la linea estrema della fossata, detta propriamente linea della contrascera; tirata la parallela LMSQR, alla distanza di 6 in 7 tese; rimane delineata la pianta della strada coperta, senza le piante delle piazze ed armi (n. 94); delle quali, se non si volessa quo, resterebbe non ben disso l'angolo rientrante S, non men che gli altri salienti M, eQ, e non vi sarebbe modo di prendere in fianco l'inimico in tutto il terreno avanti SM, ed SQ.

Quindi costruir si debbono in detti siti, e la pianta deve formare la figura SPON, in cui le diraioni delle facce OP, ON formino angoli retti. o a' retti approffimanti colle rette SQ, SM, perchè dalle medesime difender si possano con difesa rasante, e diretta gli spazi lungo le SQ, SM, e gli angoli falienti Q, ed M, ricevendo anch' effe facce difesa dalle parti SQ, SM (n.11) La lunghezza delle dette facce non è determinabile con esattezza. Alcuni le formano lunghe tese 15; altri l'estendono sino a tese 20; ed a questo modo si rendono più spaziose. Vauban le costruì della · lunghezza di tese 12 ; ma l'esperienza ha dimostrato, riuscir molto anguste in tempo di affedio. Si noti, che nella detta pianta, SO si dice capitale, ed SP, SN si dicono semigole.

96. Negli angoli falienti, come i più esposti si formano anche delle piazze d'armi : restano determinate colla delinezzione della strada coperta, facendo girare la linea della congrafcarpa, rimpetto gli angoli de' bastioni, in archi circolari, come dalla figura si ravvisa.

97. La strada coperta è circondata da per tut,

tutto da un parapetto, che la difende dalle inimiche offese, a piè del quale si costruisce una. o due banchine ; e comechè modificato colla campagna, prende il nome di spalto, se ne dirà nell' Articolo seguente. Su'l piano poi della medesima per impedire i colpi d'infilata, de' cannoni, si costruiscono verso le piazze di armi de' parapetti di terra, o di terra, e fascine, detti traverse, siccome se ne offervano le piante nella figura 7. Hanno la larghezza di 13 in 20 piedi ; ed i piani saperiori debbono essere inclinati alquanto verso le piazze d'armi degli angoli falienti, affinchè venendone i difenfori discacciati, si possano ritirare con più sicurezza, e far fuoco contro l'inimico che l'avrà, occupata. Non si fanno alte meno di piedi 6, in 7, e si formano anche a piè delle medesime le banchine. Inoltre fon poste in modo , che le linee estreme delle piante forminoangoli retti colla linea della contrascarpa, per esgrcitare da dietro le medesime difese più dirette. Quindi fe si prolunghino le rette, che terminano le basi de' parapetti de' bastistioni,

finche incontrino la direzione della contrafcarpa, e da' punti d'incontro fi elevino le perpendicolari, fi avrà la posizione di quelle verfo le piazze d'armi degli angoli falienti; se poi
fituino rettangoli dell'istessa larghezza in corrispondenza degli estremi delle semigole delle
piazze d'armi degli angoli rientranti, resterà
determinata la posizione delle altre; lasciando
in ambedue i casi trà ciascuna traversa, e lo
spalto, un passaggio di piedi 4 in circa da
prendersi nello spalto istesso, facendogsi sar piegatura, o dall'una, e dall'altra parte, o da una
soltanto, per nasconderso all'animico.

## ARTICOLO IV.

Dello Spalto.

98. D Opo il piano della strada coperta, segue lo spalto, il quale deve avere le seguenti qualità: I. che afficuri i disensori della strada coperta dalle offese inimiche, e copra al più che si possa il riparo della Pizzza: II che resti l'aggressore in tutta la sua essensione, e nella came

pagna contigua per tutto scoperto, e sia obbligato di avvicinarsi con lavori, presentando sempre bersagli diretti: III e finalmente, che i cannoni, e la fucileria della Piazza possano esercitare un fuoco rasante. Quindi l'altezza sua, computata dal ciglio sul livello della strada coperta, deve effere almeno di piedi 7 : può, e deve questa crescere ne' casi particolari , come qualora il riparo è troppo esposto ad esfer da lontano battuto in breccia, fenza che l'inimico fia costretto di alloggiarsi sulla strada coperta, o su'l ciglio dello spalto; ovvero allorchè le palle tirate a rimbalzo (\*) per la fituazione, che l'inimico può dare alle batterie de' cannoni costruite per tal' effetto , possano liberamente agire su i rami di detta strada , perchè così si otterrà la prima qualità.

<sup>(\*)</sup> Le palle a rimbalzo, fono quelle, che tirata con cannoni carichi con poca quantità di polvere, e foparati con pochi gradi di elevazione, faitano più volte lungo un dato finazio; onde producono una grande offefa infilando le parti difendenti, o diffefe di una. Piazza da guerra. Si deve quelta invenzione al Sig. Marefoiallo di Vauban, il quale fe ne fervi nell'affedio di Ath pel 1697.

99. Per conseguire le altre due, deve il piano superiore formare un dolce pendio colla vicina campagna, affinchè i tiri riescano rasanti fu i lavori, e fulle colonne inimiche per la maggiore estensione che si possa, vale a dire per la portata del cannone, se le circostanze il permettano senza grande dispendio, o almeno per la portata del fucile ; poichè di esito incerto è anche il fuoco di fucileria, qualora i tiri si debbano dirigére per una direzione diversa di quella del piano superiore dello spalto; e devesi in qualunque caso preferire il vantaggio de' tiri rafanti, i quali si ottengono collo spalto dolcemente inclinato, a quello che ottener fi poffa colla rapidezza, e coll' altezza del medefimo; perchè non ricevendo l'inimico offesa di fucileria dalla strada coperta, potrà sempre avvicinarvisi, ed occuparla.

100. Per determinare intanto l'inclinazione di detto piano fuperiore, si deve dirigere o al ciglio del parapetto dell'opera, che il difende, per rendere efficace il suoco di sucileria, che da detto parapetto si efercita; ovvero al cordone

done dell' opera medesima, perchè in questo secondo modo sarà bersigliato efficacemente non
folo dalla sucileria di detto parapetto con tirì
alquanto siccanti, ma benanche dall' artiglieria, quasi che rafantemente, e dalla fucileria
della strada coperta, con efficacia maggiore. Si
noti però che nelle direzioni delle capitali delle piazze d'armi si eleva detto piano alquanto,
formando de spigoli, che si dicono ariste, o crese; ed al contrario nelle direzioni degli angoli
rientranti di dette piazze, si avvalla per piani
inclinati procedenti da dette ariste; e tali avvallamenti sono necessa; per lo scolo delle acque piovane, e diconsi gocciolatoi.

101. Qualora il fito il permetta, fi deve lo spalto intagliare, almeno verso il ciglio, nel sasso duro, perchè, non trovando l'inimico terreno savabile, deve con grave dispendio trassportare la terra, che gli è necessaria, per formare in dette parti i suoi alloggiamenti; con soprapporvi però della terra ben pesta dell'altezza di 2 in 3 piedi; acciocchè urtandovi da ogni parte le palle, e sbalzando per ogni dove

93

dove de' rottami di pietra, non restino danneggiati i disensori della strada coperta. Qualora
poi non apprestasse la natura il comodo d' intagliarlo nel sasso, si potrà specialmente verso
il ciglio formare di rottami, di grosse pietre,
o ghia'a; poichè così si renderà più difficile la
costruzione de' cammini sotterranei, pe' quali si
avanzano i minatori dell' inimico; e si rende
a lui più difficile la discesa nella sossata, non
potendosi esguire, che con molta satica, ed a
cielo scoperto; vale a dire, che se gli augumentano ostacoli a sormontare (n.40). Il detto
spatto si sa scarpa dalla parte della strada coperta, ed alle volte detta scarpa si riveste di fabe
brica sino a' piedi z al di sotto del ciglio.

102. Nel termine della scarpa interna dello spalto, o sia sull'estremo della banchina, sogliono gl'Ingegneri sar girare una palizzata, che supera il ciglio di un piede in circa. E' formata da picciole travi di legno il più resistente, di figura parallelepipeda, che termina all'estremo superiore in forma piramidale, perchè le acque non vi si arressino, e non marcisca il legno:

il lato del quadrato, ch'esprime la sezione fatta per un piano perpendicolare alla lunghezza
di una di dette travi, è di pollici quattro in
circa; si conficeano alla distanza di due pollici
l'una dall'altra, e vengono colligate da altre
travi poste orizzontalmente un piede e mezzo al difotto de vertici delle prime. Detta palizzata che
si fa anche girare per le banchine delle traverse, è attissima per arrestare l'inimico nelle serprese, e per readergli più difficile l'occupazione della strada coperta.

103. Si fuole la palizzata disporre in altri quattro modi diversi. I situandola 2 piedi più in là del ciglio dello spalto, dell'altezza di piedi 3\frac{1}{4}. II conficcandola nel piano della scarpa interna di detto spalto, ma che lo sopranzi ugualmente, ohe l'altra. III costruendola sulla strada coperta di piedi 4\frac{1}{3} distante dal termine dello spalto, e della stessa al tezza. IV verso il ciglio di detto spalto formandola di pali aguzzi diversamente consiccati nel terreno, sacendo alcuni angoli diversi. Le que prime, e l'ultima delle quattro enumera-

te possono esser molto danneggiate dal cannone inimico, e possono quasi anche servire di mantelletto all'aggreffore, qualora fi- avvicina verso il ciglio dello spalto, impedendo in parte l'effetto della fucileria de' ripari di quelle opere, che gli stanno dietro: e nella prima, ed ultima vi è il grande inconveniente, che venendo rotti delle travi, o pali, che la formano, non fi poffono rimetter fenza esporsi all' intero fuoco sì di artiglieria , che di fucileria . La terza tuttochè fia la meno esposta, pure dà campo che l'inimico nell' attacco della strada coperta, si possa intromettere nello spazio compreso tra detta palizzata, e'l termine dello spalte, e possa così distruggerla : oltrediche dovendo i difensori far fuoco da dietro di detta palizzata, qualora l'inimico abbia occupato il ciglio dello spalto, resteranno più esposti al fuoco del medesimo (\*).

€A-

<sup>(\*)</sup> Si legga fulle palizzate la Differtazione del Marefciallo di Vauban, annessa al Trattato della difesa delle Piazze dell'edizione di Parigi del 1769.

Della combinazione, e proporzione, che dar fi deve alle parti del riparo di una Piazza di guerra.

## ARTICOLO I.

De' bastioni, e delle cortine in generale.

TL riparo di ogni Piazza di guerra è formato di bastioni, e di cortine (n.53. a 56). Ne sono i bastioni le parti disendenti; imperocchè dalle facce si berfaglia la sottoposta campagna, e si obbliga l'inimico ad intraprendere da lontano gli attacchi con lavori dispendiosi, impiegando del tempo considerevole: da fiacchi si disendono non solo le suddette facce, e la sossata, ma benanche si agisce contro alle batterie, she l'aggressore situar può sulla strada copata, e su'l ciglio dello spalto, colle palle, colla metraglia, e colla sucileria. Quindi i bastioni debbonsi costruire spaziosi, acciocchè

se ne augumenti la disesa, ed esercitar si posfa senza disordine, e confusione ( n. 33 ). Infatti qualora sì fattamante si coltruiscano , si porranno formare le facce più lunghe per berfagliare più efficacemente la campampagna, più lunghi i fianchi per opporfi agli attacchi più pressanti , e più estese le semigole , perchè abbiano i difensori un comodo, e libero passaggio, e traghettar si possano' le macchine di artiglieria, e le munizioni da guerra, fenza che fi disturbi l'attuale disesa, o si disordini. Inoltre si ha il vantaggio d'impiegarne un nume-To minore per racchiudere, e fortificare un dato luogo, onde fi ottiene il risparmio nella costruzione : si obbliga l'inimico a maggiori lavori per attaccare un fronte più esteso; e minorandofi il numero di detti fronti di attacco, ' se gli restringe la libertà di agire in dati siti, ne' quali se gli potranno apprestare ostacoli maggiori a formontare, e minorare conseguentemente i mezzi di offendere , fecondo te ftabilito ( n. 13, c 40 ).

105. Si formano i bastioni e pieni, e voti. Sono

Sono i primi più relistenti; danno maggior comodo ad esercitare con più prontezza, e senza confusione le difese, ed a costruirvi verso le semigole i trinceramenti, qualora vengano attaccati : ed a formarsi delle opere accessorie interne. per opporsi al dominio di qualche luogo eminente, e nell'interno de'medefimi, a farvi fotterranei fpaziofi coperti a pruova di bombe, per confervarvi provigioni da guerra, e da bocca. I voti tuttochè non arrechino i fuddetti vantaggi, pure somministrano il comodo da potervi nel mezzo costruire de' magazzini a polvere; di potere con più faciltà andare incontro all' inimico, che cerca con cammini fotterranei avanzarsi ne' bastioni, e costruirvi delle mine per distruggerli . Sicchè qualora non manca della terra , potrà farsi sempre uso de pieni ; in altro caso, de' voti , potendosi il minor vantaggio di essi compensare col risparmio, che apportano.

106. Le cortine poi unir debbono i fianchi de baltioni, acciocche, oltre di accrefcere la difesa di fronte, si rendano parti ausiliarie de medesimi, con somministrare una sicura comunicazione, e facilitare il mutuo foccorfo, poichè così concorrono a formar quell'ente composto, di cui su detto (n. 39). Quindi ne fembra, che non fieno da imitarsi que' sistemi di fortificare, ne' quali i bastioni fono disgiunti dalle cortine, e che vi comunicano o per ponti, o per scale; ed al contrario utili quelli, ne' quali o fono uniti, per tutto il tempo dell' attacco, alle cortine, o ne restano disgiunti, con opere dette di demolizio-\* (\*), qualora è per occuparli l'aggreffore; con farne risorgere degli altri più piccioli; che si uniscano colle cortine, e che atti sieno ad opporsi alle offese, le quali dalle parti disgiunte eferciterà l'inimico.

AR-

<sup>(\*)</sup> Delle Opere di demolizione se ne tratterà nel Libro 11. di quelti Elementi .

#### ARTICOLO IL

Della lunghezza della linea di difesa, delle semigole, de fianchi, delle cortine, e delle facce.

,107. I Fianchi difendono le facce, e gli ango-li de' bastioni ; onde essendo le parti difendenti più effenziali, non debbono dalle parti difese effer più diftanti di 130 in 35 tese (n. 34.); ed a tal distanza si deve la linea di difesa stabilire, che è quella della portata del fucile (n. 23), In fatti a quello modo. si può da' fianchi esercitare la difesa di fucileria, di cannone a palla, ed a metraglia; e però l'aggressore sarà vigorosamente, ed esficacemente bersagliato: al contrario stabilendosi detta linea di difesa alla portata del cannone a palla, fi avrebbe una difesa incerta, e scarsa; incerta, perchè incerti fono i tiri del cannone ; scarfa, perchè non si eserciterebbero con vantaggio le altre due difese. Se poi si volesse troppo minorare, si accrescenebbe il numero de' bastioni in G 2 forfortificare un dato sito, e conseguentemente la spesa diverrebbe maggiore; nè i bastioni sarebbero spaziosi, siccome si è dimostrato dover esfere (n. 104); e non si potrebbe altresì col cannone ben difendere la fossata (n. 27).

103. Le linee, che dinotano le larghezze delle femigole debbono effer lunghe, al più che fia poffibile, fenza che arrechino sproporzione alle altre parti, perchè fi abbia un adito più spazioso ne' bastioni, ed i medesimi sieno più grandi. Quindi, non potendosi assolutamente determinare, ricever debbono determinazione · col calcolo, poste le altre parti a norma delle regole date. Gl' Ingegneri non le formano mi- . nori di 20 tese, e ne poligoni di molti lati l'accrescono sino a 40; avendole in tempo di affedio offervate sufficienti per esercitare ne' baftioni le difese.

100. La lunghezza de' fianchi, non deve esser minore di quella parte del ciglio dello spalto, che di fronte si oppone loro; acciocchè venendo il fianco scoperto di fronte da detta parte, ed in tempo di affedio battuto, non poffa l'inimico opporgli un fuoco maggiore (n.36). Or fe fia HQ la lunghezza della fuddetta parte, quel- Fig. 7. la del fianco Bb non deve mai effer minore di HO, che è uguale alla larghezza della foffata avanti l'angolo difeso, unita all'altra della strada coperta. Ed essendo dette grandezze determinate nel caso ordinario de' ripari situati in pianura, resta anche determinato il limite minore da darsi alla lunghezza de' fianchi . Per fissarne poi il limite maggiore , non bisogna renderli di soverchio esposti alle batterie inimiche, perchè potendosi scoprire da lungi, non farà l'aggressore costretto a batterli da' siti determinati, e ne-nascerebbe inoltre disetto nelle altre parti. Comunemente non si formano minori di tese 20, nè maggiori di 30, augumentando dette lunghezze, secondochè cresce il numero de' lati de' poligoni, che si fortificano per cingere un dato sito.

110. La lunghezza delle facce de' bastioni deve esser tale, che si possa dalle medesime bersagliare la sottoposta campagna in modo, che s' impedisca, che l'inimico di primo lancio si approffimi su'l ciglio dello spalto, e vi formi i fuoi alloggiamenti, ed anzi fia obbligato ad impiegare dispendiosi, e pericolosi lavori di trinece, e cammini scavati, per potersi avanzare negli attacchi. La detta lunghezza non deve però effere eccedente, poichè si diminuirebbe quella del fianco, e mancherebbe perciò alle facce istesse, che sono le parti più deboli del riparo, la difesa in tempo di maggior uopo, vale a dire quando l'inimico viene a batterle in breccia. Quindi si rileva, che debba anche una tal lunghezza dedursi dalle altre parti meno foggette a variazione, cioè dalla lunghezza della linea di difesa, del fianco, è della cortina; avvertendo, che ancorche dedur si debba dalle dette parti col calcolo, può anche ricevere qualche variazione, fecondo che è maggiore, o minore l'estensione della campagna, la qual si deve bersagliare, e secondo ch'è diversamente modificata a ricevere maggiore, o minore offesa, ed a proporzione, che si debba difendere maggiore, o minor numero di opere accessorie avanzate. Gl' Ingegneri non le

formano mai meno lunghe di 32 tefe, nè più di 60.

111. Non si può lo spazio avanti la cortina, ed avanti i fianchi difendere altrimenti, che col fuoco degl' ifteffi fianchi : ma ficcome tal difesa, dovendo i cannoni agire da un luogo elevato ad uno di più basso livello, non si può esercitare, se non dopo il decuplo dell'altezza, che ha il ciglio del parapetto di un fianco su'Il piede del fianco opposto; così non potrà la cortina, che detti fianchi unisce, esser minore del decuplo dell'altezza suddetta. Sicchè ne' luoghi di pianure, ove è data l'altezza del ciglio del parapetto sul fondo della fossata, sarà anche data la lunghezza della cortina nel limite minore. Quanto poi alla maggior sua lunghezza, questa vien determinata da quella della linea di difesa, e dalle altre delle semigole, e de' fianchi. Non fi forma giammai nel caso ordinario, di cui si parla, minore di tese 60, nè maggiore di tefe 80.

### ARTICOLO III.

Della grandezza degli angoli del bastione, del fianco, e della spalla.

-112. GLi angoli difesi de' bastioni debbono effere o retti , o approssimanti a' retti, acciocchè sieno i bastioni spaziosi, e più refistenti, riuscendo più difficile all' inimico di rovinarli, refistendo le parti verso gli angoli suddetti ai colpi diretti dalle nemiche batterie su di una faccia, per l'intera lunghezza dell'altra . Al contrario sfuggir si debbono gli acuti, perchè si rendono i bastioni angusti; e ne' vertici si rendono altresì troppo lunghe le unioni de'parapetti, onde nell' interno vi resta nelle sacce minor sito necessario per la difesa, anche perchè le cannoniere si debbono aprire a qualche distanza da' vertici , per poter situare le casse -de' cannoni . Di più le palle, che entrano per le cannoniere di una faccia, possono colpire di roverscio i difensori dell' altra: e finalmente lungo le capitali prolungate nella campagna restano fpazj maggiori indifesi, pe'quali si facilita

l'accesso all'aggressore. Ne' molto ottusi restano così le facce, che i fianchi esposti molto alle batterie inimiche.

113. Gl' Ingegneri ne hanno fiffato i limiti tra i gradi 75. ed i 100., e li diminuiscono sino alli 60., e l'accrescono sino a 110., in 120., per una pura neceffità. La diversità delle figure, le quali si hanno a fortificare, non lascia nell' arbitrio di colui, che le fortifica, di formare l'angolo del bastione sempre retto. Imperocchè dovendo le facce effer difese da' fianchi (n. 107.) de' due bastioni adiacenti, debbono avere posizion tale, che s'incontrino prolungate colle cortine. Quindi fituato il bastione DEFGH intorno all'an-Fig. 21golo del poligono ABC, dovrà l'angolo del baflione EFG effer minore dell'altro B; poiche se fossero uguali, le sacce EF, FG prolungate, come parallele ai · lati BA, BC, non incontrerebbero la cortina ; nè seguirebbe tale incontro, se l' angolo EFG fosse maggiore di ABC. Di più deve l'angolo EFG effer minore dell'altro tanto, che l'incontro suddetto si faccia in giusta distanza, affinchè la cortina non ecceda i li106

limiti, tra' quali deve effer diffretta, poichè se fi sa alquanto minore, l'incontro segue molto lungi, onde diverrebbe troppo lunga la cortina e la linea di disesa; se poi si diminuisce di molto, segue l'incontro troppo da presso, e la cortina diviene assai corta.

114. Or effendo così, se ne deduce, I. che avendo il triangolo equilatero ciascuno degli angoli, di gradi 60, non possa ben fortificarsi; II. che nel quadrato l'angolo del bastione si fa minore del retto di molto, ed a proporzione che il poligono è di un numero maggiore di lati, si può approssimare al retto, si può far retto, ed anche ottuso. Per la qual cosa non si deve cominciare a sortificare un poligono con istabilite l'angolo retto, ma si debbono prima sissare se altre parti più costanti, e che non sono così variabili, per determinare indi l'angolo corrispondente del bastione.

115. Sono i fianchi destinati a disendersi feampievolmente, a disendere le cortine, e soprattutto le facce, le quali sono le più esposte, e le più deboli. Si debbono adunque dispor-

re in modo, che nel tempo stesso disendano se steffi, e le cortine a sufficienza, ed efficacemente le facce : e conseguentemente, che verso le medelime, esercitino una difesa diretta, e rasante in guisa, che l'angolo difendente sia al retto approfimante . Quindi l'angolo del fianco formar si deve di gradi 100., affinchè con toglierne l'angolo diminuito, resti l'angolo difendente al retto approfilmante. (\*) Erardo forma i fianchi perpendicolari alle facce, ma li rende troppo corti, e poco atti ad iscoprire, ed a difendere le facce opposte. Il Cavaliere de Ville, li situa perpendicolari alla cortina, ma restano molto raccorciati, nè si possono le facce disendere direttamente, e rasantemente. Il Conte di Pagan li fa perpendicolari alla linea di difesa; ed in questo modo, quantunque si difendano le facce de'bastioni direttamente, si rendono però di. soverchio esposti alle batterie inimiche, si raccorciano le facce, e si rendono meno spaziosi i bastioni . 116.

<sup>(\*)</sup> Tale invenzione fi deve all' Ingegnere Spagnuolo Medrano.

116. Determinato infomma l'angolo del bastione, e quello del fianco, resta determinato anche quello della spalla; che però come da quelli dipendente, non rimane a dirne cosa alcuna.

## ARTICOLO IV.

De' fianchi concavi cogli orecchioni , de' secondi fianchi, e delle piazze baffe.

117. OLtre de' fianchi rettilinei , de' quali è detto (n. 109), vi sono quelli, che si formano con certa convessità verso gli angoli della spalla, e sporgenti in suori, e con certa concavità nella parte rimanente: e diconfi fianchi concavi cogli orecchioni (\*). Nel bastio-Fig. 13. ne Z si ravvisa consimil fianco, di cui la parte X è l'orecchione, e la parte EiL il fianco concavo. Gli orecchioni rendono i bastioni più resistenti, coprono in parte i fianchi concavi,

e fan-

<sup>(\*)</sup> E'dovuta questa invenzione al Capitano Francefco de' Marchi Bresciano, come si rileva dalla sua Architettura Militare stampata in Brescia l'anno 1599 tutto the sia stata poi da altri in qualche parte mighorata.

e fanno, che sieno più determinati i siti, da' quali l'aggressore li può battere, e nascondono alle batterie inimiche uno, o due pezzi di cannone, i quali non possono esser simono con bombe, le quali sono di esserti pezzi di artiglieria, chiamati traditori, si può agire per islontanare i minatori, che cercano attaccassi alle sacce de' bastioni, per rendere la falita della breccia più pericolosa, e più esposta alla stragge; e per impedir sinalmente che l'inimico stabilisca gli allogiamenti sull'alto della medessima.

118. Per ottener tutti gli anzidetti vantage gi, bifogna che nella costruzione de' fianchi si fatti si avverta. I. che per coprire i pezzi traditori alle batterie inimiche poste su'l ciglio dello spalto, o sulla strada coperta, è necessirà che se impedisca all'aggressore la veduta, ancorchè gli riesca di rompere l'angolo del bassione per l'estensione di g in 10 tese prese sulle sacce; poichè altrimenti i detti pezzi siarenderebbero inutili nel tempo, che si possono, e debbono mettere in uso. II, che restando detti cannoni co-

perti, possano bersagliare ne' casi sopraddetti, senza però che si minori molto la disesa esfettiva, che debbono i fianchi esercitare per difendere le facce, e per agire contro alle batterie, che si oppongono ad essi. III, che la parte concava fi faccia più o meno rientrante, fecondo che i bastioni sono di maggiore, o di minore estensione, IV. che de fianchi concavi cogli orecchioni non sia da farne uso ne' bastioni angusti, poichè se ne minora molto l'interno sito, ed il fuoco effettivo, e non si possone formare nelle semigole de' forti trinceramenti; e perciò non farà l'inimico obbligato ad alloggiarsi sull' alto delle breccia per superarli, potendolo fare di primo lancio, e conseguentemente non si acquisterebbe il notabilissimo vantaggio di berfagliarlo nella costruzione de' suoi alloggiamenti sull'alto della breccia. Perlaqualcosa gl'Ingegneri più intelligenti non li costruifcono, se i fianchi dritti sono minori in lunghezza di tese 32, al più 20.

119. I fecondi fianchi fono quelle parti della cortina, delle quali ne vien determinata la

lun-

lunghezza da' punti, ove le linee di difesa rasante, e ficcante incontrano la cortina ( n. 58 ). Colla costruzione de' medesimi , non avendosi la linea di difesa rasante, non si può da' veri fianchi esercitare se non una difesa ficcante, e perciò di poca efficacia (n. 30). Gli angoli de' bastioni si rendono acuti, qualora è stabilita la lunghezza della cortina, specialmente ne' poligoni di scarso numero di lati, lo che ripugna a ciò, che è detto (n. 112.); é si minora inoltre la lunghezza de primi fianchi. Sicche non è generalmente da farne uso. Ne' casi particolari però, ne' quali per l'irregolarità de' siti non si possono avere i veri fianchi di una giusta lunghezza, o che l'angolo da fortificarsi sia molto ottuso, e si renda la linea di difesa molto lunga, fi potranno ammettere (\*),

120. Per accrescere il suoco delle parti disendenti, o sia de sianchi, si è praticato sor-

nar

1 1000

<sup>(\*)</sup> Circa i vantaggi , e gli fvantaggi de' fecondi flanchi , fi legga ciò che ne ha feritto Le Blond nella III. Parte degli Elementi di Fortificazione

mar a mezza altezza de' medefimi, degli altri denominati piarre baffe. Queste si costruiscono o nell'interno de' bastioni, con volte corrispondenti a tal' uopo, e diconsi cassematte; o nella sostata, con rivestirle di fabbrica, e fornirle di parapetto; o formandole attaocate al riparo, e di grandezza sufficiente per contenervi de' cannoni.

121. L'esperienza ha fatto conoscere, che le dette piazze basse sieno soggette a molti inconvenienti, e che inservibili si rendano in tempo di assedio. In fatti sono esposte, confruendosi nella seconda maniera, a'colpi d'infiliata, per la poca altezza, che hanno. I soldati, e gli artiglieri vi sono soggetti a gravi pericoli, e per le bombe, che dentro vi cadono, e per le rovine del rivestimento de' sianchi alti; e perciò si rendono impraticabili ne' primi giorni di assedio, ed il sumo da molto incomodo ai disensori de'detti sianchi. Onde molto meno è da seguirsi il sentimento di coloro, che stimano dover dare a' fianchi tre piazze, cioè due basse ed una alta. Le altre situate nell'

interno de' bastioni , pe'l violento scuotimento, che produce lo sparo de cannoni nelle volte, e ne' muri delle medesime, sono di poca durata, onde spesso fan rovinare i fianchi alti, e col continuo sparo vi si addensa talmente il fumo, che impedifce agli artiglieri di dirigere con esattezza i tiri; anzi dopo qualche tempo fi rende a' medefimi così molefto; che non potendolo più soffrire, sono obbligati ad abbandonarne la difesa. Per tali motivi molti Ingegneri cercano di proscriverne l'uso; altri all' opposto, in vece di abolirle del tutto, pensano corriggerne piuttosto i difetti, con islontanarle da' fianchi de' bastioni , separandonele col mezzo di una fossata, e coprirle con volta atta a reggere all'urto delle bombe. Ma ficcome prendendo questa nuova forma, si debbono considerare come opere accessorie, così se ne farà parela, qualora di queste sarà per trattarfi.

Della Fortificazione de' poligoni regolari.

# ARTICOLO L

Si cerca la combinazione più vantaggiosa per descrivere la linea Magistrale.

A figura, intorno alla quale si può descrivere la Magistrale di una Piazza di guerra, può effere un poligono regolare, o irregolare; se è regolare, la Piazza che si fortifica è sempre regolare, vale a dire che tutti i suoi lati sono fortificati ugualmente, Se poi il poligono è irregolare, tale farà anche la Piazza, trovandofi difformità nelle parti, ch' effer dovrebbero fimili . Or ficcome intorno alla Magistrale di una Piazza di guerra si posfono considerare descritti due poligoni , uno interno, l'altro esterne (n. 58); così può la detta Magistrale rapportarsi all'uno, ed all'altro. Se all' interno fi rapporta, le linee componenti la medefima, eccetto che la cortina, fono fuori del detto poligono, e tal maniera di fortificare si dice

da dentro in fuori. Se poi si rapporta all'esteriore, le dette linee sono tutte nel poligono, e si dirà sortificare al di dentro. Quindi il problema, che in questo Articolo si propone a risolvere, ammette due casi, uno circa i poligoni interiori, l'altro circa gli esteriori.

123. Non effendo le linee componenti la Magistrale, nè gli angoli che da esse si comprendono, invariabili; ne fegue, che il problema proposto sia indeterminato. Infatti dell' angolo al fianco in fuori, ch'è costantemente di gradi 100. (n. 115), variano gli altri angoli e le linee, e ne' poligoni della stessa specie, ed in quelli di specie diversa . Imperocchè l'angolo del bastione non può esser sempre retto ( n. 113. ). Varia benanche l'angolo della spalla ( n. 116. ) . Deve la cortina esser più, o meno lunga, secondo che più, o meno alto è il riparo su'l fondo della faffata (n. 111.) Può la lunghezza del fianco cambiare, fecondo è più, o meno larga la foffata, e secondo che cresce il numero de' lati del poligono ( n. 109 ); e finalmente può delle facce variare la lunghezza (n. 110). H 2

124. Se dunque non si può determinatamente il problema risolvere nè per rispetto a' poligoni regolari di specie diversa, nè per rispetto ancora a quelli della stessa specie, cercar si deve di renderlo determinato. I. con istabilire la specie del poligono; avvertendo di non considerare il triangolo, come non atto ad esse sonsidera (n.114), e nè anche i poligoni dal dodecagono in appresso. Hi con prendere per dati le grandezze meno soggette a variare, e dalle quali le altre si possano dedurre.

125. Or effendo sempre di gradi 100 l'angolo al fianco, potrà prendersi per uno de dati. Il secondo potrà effer la linea di disesa uguale a 130 tese (n. 107.). Per terzo dato poi, potrà stabiliri la lunghezza della cortina di tese 70, giacchè non può esser minore di 60 ne luoghi di pianure, nè maggiore di 80 (n. 111); potendosi in al fatto modo disendere gli spazi avanti i fianchi, senza che si arrechi sproporzione alle altre parti. E poichè si fatti dati non sono pur sufficienti per la soluzione del detto problema, senzachè si determini il sianco;

affumer quindi fi deve per quarto dato la lunghezza del medefimo. Questa però, tuttochè
riceva determinazione dalla larghezza della soffata, e della strada coperta, pure non si può
fistare la stessi in tutti i poligoni, mentre si
augumenta, secondo il numero maggiore de' lati di essi (n. 109.). Che però stabilir si può
nel quadrato di tese 20, poichè l'angolo del
bastione non si rende troppo acuto, nè la detta
lunghezza si sa minore di ciò chè su dimostrato (n. 109). Nel pentagono di tese 23;
nell'esgono di tese 25; e nell'ettagono sino
al dodecagono di tese 27.

126. Co' fuddetti dati, se sia ABCDFE ec. la Fig. 7. sinea magistrale, intorno alla quale sieno descritti due poligoni concentrici, e sia LQ il lato dell' interiore, ed AE dell' esteriore; tirate la linee di disesa AD, EC, ed i raggi OLA, OQE; se si abbassi dal centro O la perpendicolare ONP; colla Trigonometria, e Geometria insseme, si possono determinare le linee, e gli angoli della Magistrale, ed i rimanenti angoli, e linee, che nella figura si ravvisano, e delle H 3 quali

quali fi diffe ( n.58 ). Con tali determinazioni adunque refterà il problema rifoluto, e riufeirà facile descrivere la Magistrale di una Piazza di guerra.

127. Infatti nel triangolo CDF, fono dati i lati CD, DF, e l'angolo CDF che comprendono, onde si può sar nota la CF, e con toglierla dalla linea di disesa CE, ch'è data, rimane determinata la faccia FE. Di più nell'istessione determinata la faccia FE. Di più nell'istessione sono noti tutti gli angoli; che però se dalla somma di due retti si toglie l'angolo DFC, resta determinato l'angolo alla spalla DFE; ed essendo per le parallele CD, AE, el'angolo DCE uguale all'altro CEA; se dall'angolo del dato poligono si sottrae il doppio dell'angolo diminuito, si farà noto l'angolo diseso del bassione.

128. Nel triangolo poi CQE essendo note tutti gli angoli, e la linea di disea CE; sono determinabili CQ, e la capitale QE. Quindis se da CQ si tolga la cortina CD, si sa nota la semigola DQ; e colla somma della cortina, e del doppio della semigola, il lato interiore

LQ resta determinato. Essendo inoltre nota NQ, come metà di LQ; nel triangolo ONQ essendo noti l'angolo retto ONQ, e l'altro OQN, ch'è metà dell'angolo del poligono, si può sar nota ON, e noto può fassi altresì il raggio minore OQ, ed aggiunta a questi la capitale QE, resta anche determinato il raggio maggio re OE. Finalmente pe' triangoli simili ONQ, OPE, se si faccia, che OQ sia ad OE, così NQ ad un quarto proporzionale, si fastà nota PE, e col suo doppio il lato AE del poligono esteriore; e sacendo poi che OQ sia a QE, come ON ad un quarto proporzionale, si fastà nota NP distanza de' lati de' due poligoni.

129. Calcolati effettivamente tutti i suddetti angoli , e linee nel quadrato , e nelle, altre suffeguenti figure sino al dodecagono, si è
avuta la tavola che segue , nella quale, nel cafo che le Piazze di guerra sieno da costruirsi in
luoghi piani , e regolari , ritrovar si debbono
le combinazioni le più savorevoli , e vantaggiofe , circa alle linee , ed agli angoli della Magistrale , ed alle altre necessarie per la costru-

zione della medefima; poichè si sono determinate co'dati i meno variabili, ed in guisa, che si osservano corrispondere a quanto su stabilito nell'antecedente Capitolo:

130. Nel quadrato.

| lince.      | tef. p. | angoli       | gr. m m     |
|-------------|---------|--------------|-------------|
| lin, di di- | 130. 0  | del fianco   | 100. 00. 00 |
| fela .      | .,      |              |             |
| fianco      | 20. 0   | del baft.    | 59. 59. 12  |
| cortina     | 70. 0   | della spalla | 115. 00. 24 |
| faccia      | 53- 5   | diminuito    | 15. 09. 24  |
| femigola    | 21. 5   |              | 1.5         |
| capitale    | 47. 4   |              | _           |
| lato inter. | 113. 5  |              | 1           |
| lato ester. | 181. 1  |              |             |
| distanza    |         | /            |             |
| tra' medef. | 33.4    |              |             |
| rag. min.   | 80.3    |              |             |
| rag. mag.   | 128. 0  |              |             |

131. Nel Patagono.

| linee.                  | tef. p. | angoli       | gr. m'.m'.  |
|-------------------------|---------|--------------|-------------|
|                         |         |              | l           |
| lin. di di-<br>fefa.    | 130. 0  | del fian.    | 100, 60, 00 |
| fianco                  | 23. 0   | del bast.    | 73- 57- 32  |
| cortina                 | 70.0    | della fpalla | 117- 01- 14 |
| faccia                  | 52. 4   | diminuito    | 17. 01. 14  |
| femigola                | 26. 4   |              |             |
| capitale                | 47. 0   |              |             |
| lato inter.             | 123. 2  | 1            |             |
| lato ester.<br>distanza | 178- 3  |              |             |
| tra' medef.             | 38. o   | - 1          |             |
| rag. min.               | 194. 5  | - 1          |             |
| rag. mag.               | 151. 5  | - 1          |             |

132. Nell' Esagono.

|                         | _       | -            |             |
|-------------------------|---------|--------------|-------------|
| linee .                 | tef. p. | angoli       | gr. m'. m'. |
| lin. di di-             | 130. 0  | del fian.    | 100- 00- 00 |
| fianco                  | 25. 0   | del bast.    | 83. 20. 52  |
| cortina                 | 70. 0   | della spalla | 118. 19. 34 |
| faccia                  | 51. 4   | diminuito    | 18. 19. 34  |
| femigola                | 29. 5   | i            | 1           |
| capitale                | 47. I   |              |             |
| lato inter.             |         | i .          | 1           |
| lato ester.<br>distanza | 176. 5  |              | :           |
| tra'medef.              | 40. 5   |              | -           |
| rag. min.               | 123. 4  |              | . !         |
| rag. mag.               | 176. 5  |              | 1.          |

133. Nell' Ettagono.

| linee       | tef. p. | angoli       | gr. m'. m'. |
|-------------|---------|--------------|-------------|
|             |         |              |             |
| lin. di di- | 130. 0  | del fianco   | 100-00-00   |
| fefa        | -       |              |             |
| fianco      | 27. 0   | del bast.    | 89. 22. 40  |
| cortina     | 70.0    | della fpalla | 119. 35. 48 |
| faccia      | 50. 4   | diminuito    | 19. 35. 48  |
| femigola    | 31. 3   | 7            | 1           |
| capitale    | 48. 2   | l i          | i           |
| lato inter. | 133. 0  |              |             |
| lato efter. | 174. 5  | 151          | 1. /        |
| distanza    |         |              |             |
| tra' medef. | 43. 4   | 1            |             |
| rag. min-   | 153. 1  |              | 1           |
| rag. mag.   | 201. 3  | 1            | 1 .         |

#### 134. Nell' Ottogono .

| linee               | tef. p. | angoli      | gr. m'. m'. |
|---------------------|---------|-------------|-------------|
| lin. di di-<br>fefa | 130. 0  | del fianco  | 100. 00. 00 |
| fianco              | 27. 0   | del baft.   | 95. 48. 24  |
| cortina             | 70. 0   | della fpal- | 119. 35. 48 |
| faccia .            | 50. 4   | diminuito   | 19. 35. 48  |
| femigola            | 34. 2   |             |             |
| capitale            | 47. I   | 1           | 1           |
| lato inter.         | 138. 5  |             | 1 .         |
| distanza            | 174- 5  |             |             |
| tra' medes.         | 43. 3   | 1           | 1           |
| rag. min.           | 181. 2  | 1           | 1           |
| rag. mag.           | 228. 3  |             | 1           |

135. Nel Nonogono.

| linee                   | tef. p. | angoli       | gr. m  | oʻ m″ |
|-------------------------|---------|--------------|--------|-------|
|                         |         |              | J      |       |
| lin- di di-<br>fefa     | 130. 0  | del fianco   | 100.0  | 0. 00 |
| fianco                  | 27. 0   | det baft.    | 100. 4 | 8. 24 |
| cortina                 | 70. 0   | della spalla | 119. 3 |       |
| faccia                  | 50. 4   | diminuito    | 19. 3  |       |
| femigola                | 36. 4   | i            | 1      |       |
| capitale                | 46. 2   |              |        |       |
| lato inter.             | 143. 1  |              |        |       |
| lato ester.<br>distanza | 174- 5  |              |        |       |
| tra' medef.             | 43. 3   |              |        |       |
| rag. min-               | 209. 2  | {            | i .    |       |
| rag. mag.               | 255. 4  | 1            | Ì      |       |

136. Nel decagono

| linee              | tef. p. | angoli       | gr. m'. m'. |
|--------------------|---------|--------------|-------------|
| lin di di-<br>fefa | 130. 0  | del fianco   | 100. 00. 00 |
| fianco             | 27. 0   | del baft.    | 104. 48. 24 |
| cortina            | 70. 0   | della spalla | 119. 35. 48 |
| faccia             | 50. 4   | diminuito    | 19. 35.48   |
| femigola           | 38. 2   |              | 25.04       |
| capitale           | 45. 5   |              |             |
| lato inter.        | 146. 3  | 1            |             |
| lato ester.        | 174- 5  |              | ,           |
| distanza           |         | 1            | - 2         |
| tra' medef.        | 43. 3   |              |             |
| rag. min.          | 237. I  |              |             |
| rag. mag.          | 283. 0  | 2            |             |

| linee               | tef. p. | angoli       | gr. m'. m'  |
|---------------------|---------|--------------|-------------|
| lin. di di-<br>feía | 130. 0  | del fianco   | 190. 00. 00 |
| fianco.             | 27. 0   | del bastione | 108. 04. 46 |
| cortina             | 70. 0   | della fpalla | 119. 35. 48 |
| faccia              | 50. 4   | diminuito    | 19. 35. 48  |
| femigola .          | 39. 4   |              |             |
| capitale            | 45. 3   |              | ł .         |
| lato, inter.        | 149. 2  | 1            | 1           |
| lato ester.         | 174. 5  |              |             |
| distanza            |         |              | 1 :         |
| tra'medef.          | 43. 3   |              | l           |
| rag. min.           | 265. 0  | 1            |             |
| rag. mag.           | 310. 3  | i            |             |

138. Nel dodecagono.

| linee              | tef. p. | angoli       | gr. m'. m'. |
|--------------------|---------|--------------|-------------|
| linea di<br>difefa | 130, 0  | del fianco   | 100-00-00   |
| fianco             | 27. Q   | del bastione | 110. 48. 24 |
| cortina            | 70. 0   | della spalta | 119. 35. 48 |
| faccia .           | 50. 4   | diminuito    | 19. 35. 48  |
| femigola           | 40. 5   |              |             |
| capitale           | 45. 1   |              | 1           |
| lato inter-        | 151. 3  |              |             |
| lato ester.        | 174. 5  |              |             |
| distanza           |         |              |             |
| tra' medef.        | 43. 3   |              |             |
| rag. min.          | 292. 5  |              |             |
| rag. mag.          | 337- 5  | ٠,٢          |             |

139. Avute le dette determinazioni, fi può agevolmente descrivere la Magistrale di una Piazza di guerra sì nel caso, che il poligono sia interiore, come qualora sia esteriore, purchè venga compreso tra'l quadrato, e'l dodecagono, e che abbia ne'lati la lunghezza denotata nelle suddette tavole.

140. Si supponga il poligono essere un pentagono interiore, il cui lato LQ sa di tese 123. Fig. 7. (n.131). Dal centro O si conducano i raggi OL, OQ, i quali si prolunghino sino a che ciascuna delle capitali LA, QE si faccia di tese 47. Si prendano le semigole QD, LC ciascuna di tese 26 e piedi 4; e si tirino le linee di disea AD, EC, e si prendano le facce AB, EF ciascuna di tese 52, e piedi 4 (n. 131). Ciò satto, tirata le rette BC, DF, si avrà la Magistrale intorno al lato LQ; e sacendo lo stesso per gli altri lati, resterà questa interamente delineata.

141. Se poi il poligono si supponga essere un esagono esteriore, il cui lato sia di tese 176 in 77. (n.132). Si tirino i raggi OA, OE, e si sacciano

le capitali AL EQ ciascuna di tese 47; e tirata LQ, si prendano le semigole QD, LC ciascuna di tese 29; si congiungano le linee di disesa AD, EC; si stabiliscano le face AB, EF ciascuna uguale a tese 51, e piedi 4; congiungendo le rette BC FD, resterà delineata la Magistrale rispetto al lato AE, e colla stessa costruzione si avrà negli altri lati.

142. Si può col mezzo delle stesse tavole, con altra costruzione descrivere anche la Magistrale, così ne' poligoni interiori, che negli esteriori, Infatti supposto il poligono interiore, si stabiliscano prima le semigole, indi si formino gli angoli a'fianchi di gradi 100, e fi determini de'fianchi stessi la lunghezza, secondo la specie del poligono, tirando indi le linee di difesa: Ed eseguendo questa costruzione per tutti i lati, resterà delineata la Magistrale. Ma se il poligono è esteriore, ed AE sia il lato, formando gli angoli AEC, EAD uguali ciascuno all'angolo diminuito determinato nelle tavole, e fatte A D, E C di tese 130; se si taglino le facce AB, EF, e fi congiungano le rette BC, FD,

FD, CD, resterà descritta ancora la Magistrale.

143. Si avverta, che potendo i dati posti
(n. 125) per calcolare le tavole di sopra descritte, variare sino ad un certo segno, senza trasignedire le regole della Scienza; le determinazioni fatte possiono ricevere anche variazione,
da determinarsi sollo stesso metodo. Per esempio si può accrescere la lunghezza del sianco,
e della cortina ritenendo la stessa innea di disesa, ma resterà diminuita la lunghezza della faccia, e della semigola; ed al contrario sacendo
più lunghe le facce, si diminuirà la lunghezza
de' fianchi, e della cortina medesima.

144. Quindi l'Ingegnere, secondo le circostanze diverse de siti, che deve sortificare, può usare tali moderazioni. In satti se mai avvenga, che non vi sia molta necessità di bersagliare la campagna, allora satà i fianchi più lunghi, e minorerà la lunghezza delle sacce, per opporre una disesa maggiore contro gli attacchi più immediati; ed all'opposto, se essendo limitati i siti più prossimi al riparo, e ristretta perciò la libertà dell'aggressore, potrà diminuire de sianchi,

chi, e della cortina la lunghezza, per avere le facce più lunghe, da potergli impedire, e almeno ritardare l'avvicinamento lungo il ciglio dello spalto.

145. Per la lunghezza maggiore, e minore, che aver possono i lati de poligoni, che si fortificano, ricevono anche accrescimento, e minorazione le linee componenti la Magistrale. Or per tal cagione può avvenire, che i fianchi, le facce, e le cortine restino indissi : imperocchè essendo troppo lunghi, la linea di dissa si sa maggiore di quella stabilita, e perciò non si potranno le facce disendere colla fucileria, e colta metraglia. Se poi sono troppo corti, resterà diminuita o la giusta lunghezza della cortina, e de fianchi, o quella della facce; che perciò non fi potrà escritare, se non che una scarsa dissa.

quali debbono esser compresi le lunghezze de lati de poligoni, che possono sortificarsi; siccome posto il riparo alto tese 3, e la sossata 2½, la cortina non può esser minore di tese 60 (n.111), nè le semigole minori di tese 20; così sarà il limi-

limite minore de'lati interni di tese 100. Si avverta però che potrà minorarsi anche di più, qualora il riparo si fa meno alto di tese 3, o la fossata meno profonda di tese 2 1. Ed inoltre essendo il limite maggiore della lunghezza della cortina di tese 80, e delle semigole di 40, (n. 108); farà la maffima lunghezza de' lati interni di 160. Calcolata poi quella de' lati esterni rapportati agl'interni, fi ritrova, che non debba effer maggiore di 190, nè minore di 150. 147. Se dunque si abbiano a sortificare de'poligoni, i lati de' quali non fieno uguali a quelli delle tavole, fi dovranno le cortine, le capitali, e le femigole far maggiori, o minori, secondoche i lati per eccesso, o per diffetto differiscano da' stabiliti : non alterando mai l'angolo al fianco de' gradi 100, come anche alterar non fi ha la lunghezza necessaria, che il fianco deve avere per esercitare una valida difesa. Si rifletta intanto, che se mai i lati suddetti non molto differiscano da quelli delle tavole, si potrà ritener costantemente la stessa linea di difesa; ma qualora poi ne differiscano di molto, dovrá

dovrà anche questa accrescersi, o diminuirsi in proporzione, senza che sia maggiore di tese 135, o al più 140.

148. Se si voglia delineare la Magistrale de' fianchi concavi cogli orecchioni, fi descriva prima nel modo di fopra esposto la Magistrale intorno al poligono dato. Sia la lunghezza del Fig. 23 fianco dritto AB non minore di tese 20; (n.118.) si divida in tre parti eguali; e la terza parte AE in due nel punto X, da cui si elevi la perpendicolare X N, che incontri l'altra elevata su AM dal punto A, in N. Indi col centro N, e coll' intervallo NA fi descriva un arco circolare, il quale paffando per E, darà il perimetro dell'orecchione. Si prenda sulla lunghezza DF della faccia, la FO di 10. tese in circa, e si tiri OE, la quale, non meno che la linea di difesa FB si prolunghi in modo, che i prolungamenti BL, EG sieno di tese 31, fe il lato interno è di tese 100., o l'esterno di tese 150., e si augumentino di 1 tesa, secondo che i lati accrescono di tese 10. Si tiri indi LG, e si descriva il triangolo equilatero LGQ, e col centro Q, e coll' intervallo QL, fi descriva l'arco circolare LiG, che sarà il perimetro del fianco concavo; onde resta descritta la Magistrale del fianco concavo coll' orecchione.

149. Colla suddetta descrizione si hanno tutti i vantaggi, de' quali si disse (n.118); imperocchè l'orecchione copre al nemico uno, o due cannoni, secondo che più, o meno lunghi sono i fianchi dritti, nella parte del fianco concavo che l'è più unita , nella quale si deve colpire per la direzione QE, la quale non può l'inimico dare a' cannoni posti sullo spalto, e sulla strada coperta, anche che fia per alcune tese rotto l'angolo del bastione . Di più con fare la EG detta ritirata del fianco, e l'altra BL detta spezzamento della cortina, più o meno lunghe, fecondo che si augumentano in lunghezza i lati, che si fortificano; i fianchi concavi, occupano ne' bastioni spazi proporzionati alla grandezza de' medefimi.

Ŧ

AR-

### ARTICOLO II.

Si delinea la Magistrale co' metodi comunemento ricevuti.

150. Oloro, i quali fortificano i poligoni interiori, tirano dal centro del poligono i raggi, li prolungano per un terzo della lunghezza, che hanno i lati del poligono, e determinano le capitali. Dividono ciafcun lato in cinque parti uguali; formano ciafcuna femigola uguale ad una di dette parti, e delle altre tre ne formano la cortina, agli eftremi dela quale coffituifcono gli angoli al fianco di gradi 99. Unifcono gli eftremi delle capitali cogli altri della cortina, e determinano colle interfezioni, che da tale coftruzione ne rifultano le facce, ed i fianchi (\*).

151. Coloro poi, che fortificano i poligoni esteriori, distinguono la fortificazione in grande, mezzana, e picciola. Nella prima stabilisco-

no

<sup>(\*)</sup> E' questo il metodo di Manesson Mallet .

no la lunghezza de' lati de' poligoni di tese 200. sino a 260; nella seconda di tese 180., in 190; e nell' ultima di tese 140. sino a 170. Della prima però, e dell'ultima non ne fanno uso, che ne' casi di necessità.

152. Fatta tal distinzione, delineano le Magistrale di qualunque poligono colla seguente costruzione. Sia MF uno de' lati ; si divida Fig. 23. ugualmente nel punto P, fi elevi la perpendicolare PR, e fulla medefima fi prenda PS uguale all'ottava parte del lato, se il poligono è un quadrato; alla fettima, fe è un pentagono; ed alla festa, se è un esagono, o altro poligono di numero maggiore di lati. Ciò fatto da M, e da F si tirino per S indefinitamente due rette, sulle quali fi prendano MA, FD, ciascuna uguale a' due settimi dello stesso lato, e co' centri D, ed A, e coll'intervallo uguale a DA fi descrivano due archi circolari, che interfeghino le suddette linee ne' punti B, e C. Si congiungano i punti tutti per le rette AB, DC, BC, e si ha la delineazione della Magistrale rispetto al lato FM; e facendo lo stesso quanto agli altri

134 tri lati, si avrà l'intera Magistrale (2).

153. Delineata fiffattamente la linea magiftrale, fi possono benanche colla Trigonometria determinare tutte le linee, e gli angoli de' quali si fa uso per fortificare : ed inoltre effendo l'esposta costruzione costante riguardo a' poligoni regolari della stessa specie, ancorchè essi abbiano i lati di diffuguale Innghezza; nè rifulteranno sempre figure simili . Per la qual cosa fe si sieno determinate le linee non meno della Magistrale, che le altre rispetto ad un dato poligono, che abbia i lati lunghi 180. tese, e si voglia sapere quali sieno quelle che corrispondano ad un altro poligono, in cui ciascun lato sia minore o maggiore di 180; si potrà agevolmente determinare con una regola di proporzione. A tal' effetto ho stimato di metter qui appresso il calcolo di tutte le linee, e di tutti gli angoli dal quadrato fino al dodecagono, fupponen-

<sup>(\*)</sup> Questo metodo è quello, di cui si servì il Maresciallo di Vauban in costruire' molte Piazze della Francia, ed in risarne delle altre.

135

nendo il lato in ciascuno di detti poligoni di 180. tese; anche perchè si vegga che in tale supposizione, si hanno nella costruzione addotta le combinazioni, che poco sono disferenti delle altre determinate nell'antecedente Articolo.

154. Nel quadrato.

| linee        | tel. p. | angoli       | gr. m'm    |
|--------------|---------|--------------|------------|
|              |         |              |            |
| lato efter-  | 180.    | del fianco   | 97. 1. 5   |
| lato inter.  | 116.    | del bast.    | 61. 55. 40 |
| linea di di- | 131. 3  | della spalla | 111. 3. 15 |
| fefa         | , ,     | diminuito    | 14. 2. 10  |
| fianco       | 19. 3   |              |            |
| cortina      | 75. 2   | }            | ł ·        |
| faccia       | 52. 2   |              |            |
| femigola     | 20. 2   |              |            |
| capitale     | 45.     | 1            |            |
| rag. efter.  | 127. I  |              | i          |
| rag. inter.  | 82. I   |              | 1          |
| distanza     | 31. 5   | `            | 1          |
| tra' lati .  | 1 .     |              | i          |

136
155. Nel Pentagono:

| linee '                                    | tef. p.        | angoli                                  | gr. m'. m'.             |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| lato ester.<br>lato inter.<br>linea de di- | 180.<br>127 t  | del fianco<br>del baft-<br>della ipalla | 97. 58. 21<br>76. 6. 34 |
| fefa                                       |                | diminuito                               | 15. 56. 43              |
| fianco<br>cortina                          | 74. 5          |                                         |                         |
| faccia                                     | 51. 2          |                                         | - 7                     |
| femigola<br>capitale                       | 26. I<br>47. 2 |                                         |                         |
| rag. eller.                                | 153.           |                                         | -                       |
| rag. inter.                                | 105. 4         |                                         |                         |
| dıstanza .<br>tra'lati .                   | 36. 2          | ,                                       |                         |

156. Nell' Esagono.

| linee .                                                                                                                                             | tef. p.                                                                                          | angoli                                               | gr. m.m.                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| lato efter.<br>lato inter.<br>linea di di-<br>fefa<br>fianco<br>cortina<br>faccia<br>femigola<br>capitale<br>rag. efter.<br>rag. inter-<br>diflanza | 180.<br>130. 5<br>133. 4<br>26. 2<br>73. 5<br>51. 2<br>28. 3<br>49. 1<br>180.<br>130. 5<br>42. 2 | del fianco<br>del baft,<br>della fpalla<br>diminuito | 99: 13: 2<br>83: 7: 50<br>117: 39: 7<br>18: 26: 5 |

157. Nell' Ettagono .

| linee       | tef. p. | angoli      | gr. m'. m'. |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| i ——        | i       |             |             |
| lato efter. | 180.    | del fianco  | 99. 13. 2   |
| lato inter. | 138. 5  | del bait.   | 91. 42. 8   |
| lin. di di- | 133. 4  | della spal. | 117. 39. 7  |
| fefa        | , , ,   | diminuito   | 18. 26. 5   |
| fianco      | 26. 2   |             | , , ,       |
| cortina     | 73. 5   |             | į į         |
| faccia      | 51. 2   |             | 1           |
| femigola    | 32. 3   |             | 1 . 1       |
| capitale :  | 46. 5   |             |             |
| rag. efter. | 207. 2  |             |             |
| rag. inter- | 160. 3  |             |             |
| diffanza    | 42. 2   |             | 1 . '\      |
| tra' lati . |         |             | 1           |

158. Nell' Ottogono .

| linee                                  | tef. p. | angoli       | gr. m'. m". |
|----------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| lato ester.                            | 180.    | del fianco   | 99. 13. 2   |
| lato inter.                            | 144. 3  | del bastione | 98. 7. 50   |
| lin. di di-                            | 133- 4  | della spalla | 117- 39- 7  |
| fefa                                   |         | diminuito    | 18. 26. 5   |
| fianco                                 | 26. 2   |              | , ,         |
| cortina                                | 73- 5   | . !          |             |
| faccia                                 | 51. 2   |              |             |
| femigola i                             | 35. 2   | 1            | 1           |
| capitale                               | 45. 4   | . 1          |             |
| rag. ester.                            | 235. 1  | 7            |             |
| rag. inter.                            | 189. 3  |              |             |
|                                        | 42. 2   | l , i        |             |
| rag. inter.<br>distanza<br>tra' lati . |         | ,            | į.          |

138 159. Nel Nonogono.

| linee       | tef. p.        | angoli       | gr. m'. m" |
|-------------|----------------|--------------|------------|
|             |                | 11.6         |            |
| lato efter. | 180.           | del fianco   | 99. 13. 2  |
| lato inter- | 148. 5         | del bastione | 103. 7.50  |
| linea di    | 133. 4         | della fpalla | 117. 39. 7 |
| difefa      |                | diminuito    | 18. 26. 5  |
| fianco      | 26. 2          |              |            |
| cortina     | 73· 5<br>51. 2 | i            |            |
| faccia      | 51. 2          |              |            |
| femigola    | 37- 3          |              | 1          |
| capitale    | 44. 5          | 1            |            |
| rag. efter. | 263.           | i .          |            |
| rag. inter. | 218. 1         | j            | l          |
| distanza    | 42. 2          | 1            | ĺ          |
| tra' lati . |                | 1            | i          |

# 160. Nel decagono.

| linee.                                                                                                                          | tel. p.                                                                                            | angoli                                              | gr. m'.m'.                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| lato ester. lato inter. lin. di di- fefa - fianco cortina faccia femigola capitale rag. ester. rag. inter. distanza tra' lati . | 180.<br>152. I<br>133. 4<br>26. 2<br>73. 5<br>51. 2<br>39. I<br>44. 2<br>291. I<br>246. 5<br>42. 2 | del fian.<br>del baft.<br>della fpalla<br>diminuito | 99. 13. 2<br>107. 7. 50<br>117. 39. 7<br>18. 26. 5 |

161. Nell' undecagono.

| linee .                                                                               | tel. p.                           | angoli                                              | gr. m' m'.                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| lato ester.<br>lato inter.<br>lin. di di-<br>fesa .<br>fianco<br>cortina              | 180.<br>154. 3<br>133. 4<br>26. 2 | del fian.<br>del bast.<br>della spalla<br>diminuito | 99- 13- 2<br>110- 24- 12<br>117- 39- 7<br>18- 26- 5 |
| faccia<br>femigola<br>capitale<br>rag. efter-<br>rag. inter.<br>diffanza<br>tra'lati. | 319. 2<br>275. 2<br>42, 2         |                                                     |                                                     |

## 162. Nel dodecagono.

| linee.                                                                                                                                                           | tef. p. | angoli                    | gr. m'. m".                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| lato efter.<br>lato inter.<br>lin. di di-<br>fefa.<br>fianco<br>cortina<br>faccia<br>femigola<br>capitale<br>rag. efter.<br>rag. inter-<br>diffanza<br>tra' lati | 156. 5  | della (palla<br>diminuito | 99. 13. 2<br>113. 7. 50<br>117. 39. 7<br>18. 26. 5 |

#### ARTICOLO III.

Della Delineazione della 'pianta di una Piazza di guerra, nella ipotesi che sia regolare, e sia costruita in luoghi piani, ed uniti.

163. S I stabilisca la specie del poligono, che fi vuol fortificare. Si dia a ciascun lato del medesimo la lunghezza determinata ne due antecedenti Articoli o che si voglia considerare il poligono esteriore, o l'interiore. Si formi una scala proporzionata alla carta, sulla quale si vuole la pianta delineare, dividendola in tese, piedi, e pulgate. Si descriva sulla carta medesima un poligono simile al dato, che abbia ciascun lato di tante tese della scala, quante effettivamente aver ne deve su'l terreno.

164. Ciò fatto, si descriva la Magistrale, se-Fig. 2 condo si è determinato (n. 139 e 148), anche nel caso, che si vogliano i fianchi concavi cogli orecchioni. Si tirino alla detta Magistrale dalla parte interna, quattro parallele in modo, che la prima sia distante dalla medesima per picpiedi 18 in 20, per esprimere l'estremo interiore della base del parapetto, supposto che sia di terra (n.82). La seconda, che dinotar deve il termine della base della scarpa del parapetto, disti dalla prima per la sesta, o quinta parte dell' altezza del medefimo, e più o meno, secondo la qualità delle terre, dalle quali vien formato. La terza sia distante dalla seconda di piedi 3, per dinotare il termine della base della banchina (n. 87). La quarta finalmente, che esprime l'estremo della base della scarpa, che si dà alla banchina, sia distante dalla terza, per piedi 4 in circa. Di tali linee però fulla carta, non se ne delineano che due, cioè la prima, e la terza, non potendosi esprimere con esattezza le altre a cagione delle picciole distanze.

165. Alle dette due linee se ne tirino anche dalla parte interna due altre parallele, delle quali la prima sia distante da quella ch' esprime il termine della base del parapetto di 5 in 7 tese, e dinoterà il termine del piano superiore del riparo; e l'altra disti da questa per una volta e mezzo l'altezza del riparo, nel caso delle

delle terre ordinarie; in altro caso si determini secondo su stabilito (n. 64); avvertendo, che tali linee si fanno girare per entro le piante de' bastioni voti, e si faranno incontrare, pro-lungandole, qualora i bastioni sieno pieni. Verso le semigole de' bastioni pieni vi si notano le piante delle rampe della larghezza di piedi 12; ne' voti si delineano più vicino a fianchi, come si rileva dalla figura.

166. Dalla parte esteriore si tiri alla stessa Magistrale un' altra parallela, alla distanza di un quinto, o di un sesso dell'altezza del riparo su'i sondo della sossata, se è rivestito di sabbrica (n.66); ed all'altezza intera che ha su'i livello della campagna se è piotato, e se le terre, che lo formano sieno ordinarie (n.64); ed in questo caso vi va delineata la larghezza del margine, e quella della base della scarpa della sossata (n.91). Quindi resta in sistatta guisa del lineata la pianta dell'intero riparo.

167. Per delineare la pianta della fossata; si prolunghino le facce e A, a D, finchè ciascuno prolungamento Am, De sia maggiore del quintuplo tuplo dell' altezza, che il ciglio del parapetto ha su'l livello della campagna (n. 83); ovvero volendo procedere con più esattezza, si elevino le Am, De perpendicolari alle altre facce ; co' centri poi A, e D si descrivano gli archi circolati mr, en, ed a'medesimi dagli angoli delle spalle a, e b si tirino le tangenti am, bn, le quali col loro interfegamento in F danno la linea della controscarpa (n. 89). A questa dalla parte della fossata si dovrebbe tirare una linea parallela, alla distanza di un quinto, o di un festo dell'altezza della controscarpa, se è rivestita di fabbrica; o a quella distanza, che più convenga alla base della controscarpa, qualora è piotata, avendo riguardo alla qualità diversa della terra (n. 91 ).

:-168. La pianta della strada coperta si ha con tirare alla linea della controscarpa una parallela alla distanza non minore di tese 5, nè maggiore di 7 (n. 94), cioè ad F X la parallela S Q, ed a FY l'altra S M; le quali s' intersegheranno fra loro in S, e colle capitali prolungate de' bastioni in Q, ed M. Si delinei nell' angolo rientrante S la pianta della Piazza d'armi, o con prendere le semigole S P, S N ciascune di 15 tese, ed indi coll'intervallo di tese 20, e co centri P, ed N si determini il punto O, e confeguentemente le facce; o altrimenti si faccia la capitale OS di 20 sino a 25 tese, secondo le circossanze diverse, e da O si abbassimo le perpendicolari. O P, O N sopra S Q, ed S M (n.95). Si descrivano anche nella pianta di detta strada coperta le piante delle traverse, secondo su detto (n.97); e sinalmente verso gli archi circolari della linea della controscarpa, e verso l'angolo cientrante si delinino le piante de' gradini, pe' quali dalla fossara fi sale sulla detta strada, come si ravvisano nella figura.

169. Resta a delineare la pianta dello spalto, della quale se ne ha la prima linea, ch'è quella, ove termina la pianta della strada coperta. Per avere l'altra, ch'esprima, ove termini verso la campagna; si tiri alla distanza, in cui conviene, che il suo piano superiore si unissa colla campagna, una parallela ad MNOPQ. (n. 99, e 100). Si delinei anche dietro la piana

ta dello spalto su'l piano della strada coperta, la pianta della banchina. Ed ecco delineata la pianta delle cinque parti principali di una Piazza di guerra. Che se mai si volessero delineate anche le piante de' controsorti, si potranno avere per le cose già sette (n.67, e 81).

## ARTICOLO IV.

Della delineazione del profilo fatto per una direzione perpendicolare ad una faccia di bastione, corrispondente alla suddetta pianta.

170. SI formi una scala più lunga di quella adoprata per la pianta, acciocchè divengano le parti del prossio più sensibili. Si tiri la linea AB, ch'esprima il livello della Fig. 22. campagna. Si faccia AG uguale ad una volta e mezzo l'altezza del riparo, e da C si elevi la perpendicolare Cd uguale a 3. tese (n. 60.). Si tiri dP parallela ad AB. Si tagli dE di piedi 1½, e dF non minore di tese 5., nè maggiore di 7., e si conducano le rette AE EF; dinoterà AC la larghezza della base della scarpa interna, AE la sua inclinazione, dF la

larghezza del piano superiore del riparo, ed EF l'inclinazione del medesimo. Dal punto F s'innalzi su dP la perpendicolare Fm di piedi si 2 sin a, e per m si tiri a dP la parallela mr; si faccia mn si piedi 4. ad un di presso, ed nr di piedi 3-, e si conduca nF; esprimerà mn la larghezza della base della scarpa della banchina, nF l'inclinazione, ed nr la larghezza della stessa della sanchina (n. 87.).

171. Dal punto r su ru si elevi la perpendicolare rp di piedi 5, e per p si tiri pf parallela a dP. Si faccia pe di piedi 11, e si conduca er; e satta ef di piedi 18. in 22., supposto il parapetto di terra (n. 82.), da f su AB si abbassi la perpendicolare fq, si tagli fD uguale ad \( \frac{1}{3}\) di ef (n. 84.), e fi tiri eD; esprimera rp l'altezza del parapetto sulla banchina, re l'inclinazione della scarpa interiore, ed eD l'inclinazione della scarpa interiore. Se non è rivestito, vi si dovrà anche delineare l'inclinazione della scarpa esteriore, la quale sarà diversa, secondo che diversa sarà la qualità della terra, di cui sarà costruito. Si saccia Pc di piedi

di 3., e per e si conduca es parallela a PD; esprimerà es DP il profilo del rivestimento del parapetto; e se col centro P, e coll'intervallo di 4 piede si descriva un archetto circolare; si avrà il profilo del cordone.

172. Se il riparo è piotato, ed è formato di terra ordinaria, si prenda qW uguale all' altezza qP, e si unisca PW; sara qW la larghezza della base della scarpa, PW l'inclinazione (n. 64.); e con delineare la larghezza del margine, ed indi il profilo della scarpa della fossata, si ha quello del detto riparo. Ma supposto che sia rivestito di fabbrica: si faccia 4R non minore del quintuplo dell' altezza Dq; questa si prolunghi fino a che qM non sia minore della decima parte della larghezza qR della fossata (n.90.). Si tiri MX parallela ad AB; fi faccia MO uguale ad un quinto di PM; e si congiunga PO; esprimerà MO la larghezza della base della scarpa, e PO l'inclinazione di essa (n. 65.). Si prenda Or di un piede in circa; si tiri tT che abbia quella inclinazione, e quella lunghezza, ehe farà necessaria per istabilire i fondamenti.

K 2 Si

Si faccia inoltre Pv di piedi 5. per la larghezza del rivestimento nella parte fuperiore, o di tanti piedi, quanti fe ne determineranno me' casi particolari colle regole date ( n.66. a 80. ); e tirata vK parallela a PM, dinotera PvKO: TV il profilo del rivestimento, colla sua scarpa, e col suo fondamento. Volendosi delineare anche il profilo di uno de' controforti, fi prenda vY di piedi 4, 5, 6, 0 7, secondo che PM è di piedi 10, 15, 20, 25 ec. (n. 67); e per Y fi tiri YZ parallela ad vK, che incontri +K in Z, e fara KvYZ il detto profilo, purchè non si voglia costruire, secondo su detto (n.81). 172. Dal punto R fi abbaffi su M X la perpendicolare RX; fi faccia XS uguale ad &, o ad & di essa, e si conduca RS; esprimerà XS la larghezza della base della contrascarpa rivestita di fabbrica, ed RS la sua inclinazione. Vi si delinei il profilo del rivestimento, e del fondamento, ficcome si è di sopra eseguito per la scarpa; e si ha il profilo della fossata, e della contrascarpa col suo rivestimento, e fondamento. Si avverta che nel profilo della foffata, fic-

come

come il fondo della medefima deve inclinare nel mezzo, così deve esprimersi con due rette, che formino angolo verso detto mezzo. Di più si noti, che nella figura apparisce il profito della cunetta, di cui non se ne da la delineazione, potendosi facilmente eseguire da chicchesia.

174. Finalmente si tagli R b non minore di tese 4, nè maggiore di 6 per la larghezza della strada coperta, senza quella della banchina, e della sua scarpa. Si faccia indi bb di pledi 6 in 7, e si formi il profilo della banchina, siccome è detto (n. 170). Dal punto b si elevi la perpendicolare bi di piedi 7 in circa; e dirigendo la iB, verso il ciglio del parapetto; si avrà il profilo bi B dello spalto, con aggiungervi quello della sua scarpa interna. Si offerva anche nella figura il profilo di una delle travi, che formano la palizzata.

Delle opere accessorie di una Piazza di guerra.

## ARTICOLO I.

Della natura delle opere accessorie in generale, e della loro distinzione.

175. LE opere accefforie si aggiungono ad una Piazza di guerra o per accrescerne la difesa, se è di molta considerazione, o per toglierne qualche difetto, che per la natura del fito non può l'Ingegnere evitare a cagione della difficoltà, che incontra di formare il compolto delle cinque parti, che la costituiscono, secondo · ciò che fu detto (n. 39. 40. e 52.). Delle opere accessorie infomma non se ne deve augumentare per puro piacere il numero, perchè oltre della spesa, che apporterebbero in costruirle, si anderebbe contro l'oggetto principale de' luoghi fortificati, di refister cioè con pochi a molti (n.5.); e si renderebbe altresì più complicata la Piazza, e perciò ne sarebbe meno spedita la 176. difefa (n. II.).

176. Per la qual cosa, se si debba per qualcheduno de' suddetti motivi aggiungere ad una
Piazza un' opera accessoria; dovrà l'Ingegnere
presceglier quella, che essendo di più semplice
configurazione, con minor numero di disensori
possa esercitare una ugual disesa di un'altra più
complicata; e che non sia mai per impedire,
o minorare la disesa essentia, con dar comodo, all'
inimico di accrescere i mezzi di ossesa, poiche
soltanto deve avvalorare le disese, e minorare,
e sinervare le ossessa di disesa, in costruirla non
si debbon perder di mira i principi stabiliti di
fortificare: e si deve por mente a far sì, che
ressino i fronti equilibrati (n. 14.).

177. Le suddette opere si dicono interne, se sono su'i riparo primario; si dicono opere basse, qualora sono nella sossata, ed opere, esteriori qualora sono suori della medesima. Il numero di ciascuna classe di este può crescere a misura, che gl'Ingegneri ne sapranno immaginare, senza dipartirsi dall' oggetto principale di augumentare i mezzi di disesa, e di arrestare con vantaggio le inimi-

K 4

che

gna; e può anche non battere efficacemente alcuni fiti della medefima. Dunque tutte quelle opere, che costruendosi su'l riparo, non ne perturbano la difesa, ma piuttosto l'accrescono, e possono andare incontro alle suddette imperfezioni, e disetti; si possono annoverare tralle opere interne. Quelle intanto, delle quali si è fatto, e si fa uso; sono le traverse, le piatteforme, i cavalieri, ed i trinceramenti.

179. In quanto alle traverse, queste sono dell' istessa natura di quelle che si situano sulla strada coperta. Servono per riparare a' colpi d'infilata, qualora qualche parte del riparo vi sia soggetta, o a liberarla dal dominio di qualche luogo eminente; onde si costruiscono, ove il bisogno il richiede, osservandos nella costruzione le stefedimensioni date pe' parapetti, secondo i diversi casi, che possono occorrere; ma che non impediscano l'interno soccorso necessario per la disesa, che dal riparo si deve esercitare.

180. La piattaforma è un' opera di pura terra, che ordinariamente si costruisce negli angoli disesi de' bastioni, e di altezza tale, che si posfa con un cannone postovi sopra far suoco rasantemente il piano superiore del parapetto. Serve-questo cannone per battere il terreno sungo il prolungamento tielle capitali de' bastioni, per lo quale l'inimico non restando esficacemente bessagliato dalle altre parti del riparo, si avanza verso il ciglio dello spalto
con poco pericolo.

181. Il trinceramento è un parapetto con una fossata innanzi, che si suole costruire verso le semigole, in tempo che non si può impedire all'inimico la formazione della breccia; e serve per obbligarlo a formare gli alloggiamenti full'alto della medesima, ed arrestarlo per qualche tempo, con prolungare la resa della Piazza.

182. Il cavaliero è un'opera atta a tenere su'l suo piano superiore più cannoni. Dev'essere di altezza tale, che si possa dal medesimo bersagliare un luogo, che ha dominio su qualche parte del riparo; e serve ancora a dominare qualche sito avvallato nella campagna. Si può perciò costruire in qualunque parte del riparo; e può avere-

avere diversa figura. Infatti han soluto gl' Ingegneri costruirlo sulle cortine, e su de bastioni, dando alla sua pianta ora una sigura, ed ora un'altra. Si costruisce al presente ne' soli bastioni, e la sua pianta è simile a quella degli stessi, per renderlo più atto alla disesa. Per delinearne intanto la pianta, uopo è che alla dissanza di 12. tese in circa alle facce, ed a' fianchi, si tirino le parallele RO, RO; Fig. 24. OM, OM: e si avrà il perimetro della base del cavaliero; vi si delinea la base del parapetto, e della banchina dalla parte interna; e dall'esterna la linea esprimente il termine della scarpa, secondo le stesse regole date (n. 64.).

183. Formano alcuni tra il cavaliero, e'l riparo una fossata, ma ciò facendo, restringono
il riparo, e minorano l'interno di dette opere;
onde si rende capace di minor numero di camnoni, e non vi si possono esercitare liberamente le disese. Non si deve rivestire di fabbrica,
poiche si renderebbe pericolosa la disesa de bastioni. Vi si costruiscono verso la parte interna delle rampe della larghezza di tese due, le

quali vanno a terminare fulle cortine .

184. Il cavaliero, tuttochè acciefca il suoco de' bastioni, non è da costruirsi, che nel
caso di pura necessità, alla quale non si possa
altrimenti apprestar rimedio. Imperocchè rende angusti i bastioni; di soverchio si espone alle prime batterie inimiche; dà molta presa alle bombe, che cadono tra la sua scarpa, e'l riparo; ed impedisce sinalmente a poter costruire
trinceratamenti nelle semigole, nel tempo dell'
assedio.

# ARTICOLO III. Delle opere accessorie basse.

185. L E opere accessorie basse si costruiscono nella fossata (n. 177.), nella quale non ad altro sine servir possono, se non a sare più viva disesa contro l'aggressore, allorchè s'impadronisce-della strada coperta; e ad esercitare in essa sossata quella disesa, che non si può dal riparo avere o a cagione della soverchia altezza del medesimo, o della sproporzionata distanza, in cui si trovano i bassioni. In costruirle si deve bada-

badare. I. che non vengano danneggiate in tempo di affedio da' rottami de' riveftimenti del riparo, onde se ne debba abbandonare la disea in
tempo, ch' è più necessaria. II. che oppongano la loro forza maggiote contro le batterie
inimiche poste sulla strada coperta. III. che
disendendo efficacemente la fossaria, non sieno
esposte a' colpi d' infilata; poichè a questo modo potranno soltanto augumentare i mezzi di
disea, ed accrescere ostacoli all' inimico, nel
tempo dell' attacco immediato.

186. Ne' tempi passati l'opera bassa più usata, era la falsabraga, o sia una strada coperta situata al livello della campagna, e che unita, e posta avanti il riparo, tutto all'intorno il circondava. Aveva il suo parapetto, e la banchina, ed era larga tre tese in circa. Or poichè era deggetta a' colpi d'infilata nelle sacce, ed i difensori vi si trovavano esposti al grave pericolo non meno delle bombe, le quali vi cadeano dentro, che de' rottami de' rivestimenti, in modo che ne doveano abbandonare la disesa ne' primi giorni di assedio; n' è stato perciò proscritto

l'uso da tutti gl' Ingegneri più illuminati. Le opere basse, delle quali al presente si sa uso, sono la tenaglia, la caponiera, e le casematte.

187. La tenaglia vien costruita sulle linee

di disesa avanti la cortina. E' un' opera, che non si eleva più del livello della campagna. E' distante dal riparo, accioeche non sia soggetta a' colpi d'infilata, e non ne fieno danneggiati i difensori in tempo di affedio. Alle volte è semplice, formata con sole facce, ed alle volte è doppia con facce, fianchi, e cortina. La pian-Fig. 24, ta della prima fi delinea come fegue. Sia AB CDEF la Magistrale di un fronte di una Piazza di guerra, e sieno AD, FC le lince di difesa rasante. Si tiri alla cortina CD la parallela mn alla diffanza di tre tele ; ed a' fianchi-CB, DE alla distanza di 4 in 5 tele si tirino due altre parallele. Si facciano bi, bi di tele 9 in-10, e tirate per i, ed i ad bG; bG, le parallele iK, iK, fe queste s'incontrino in un punto della retta mn; si avrà la pianta della tenaglia semplice, senza quelle del parapetto, della banchina, e della fcarpa, le quali fig

regolano, fecondo è stato detto pe'l riparo pri-

188. Si avverta, che se le parallele tirate per i, ed i incontrino la mn ne' punti K, e K; allora si circa alla retta KK, alla distanza di 6 tese in circa, un'altra parallela rs, che incontri le facce della tenaglia in r, e s; e sarà brsbiKKi la pianta. Ciò si sa per acquistare nel mezzo di detta opera terrapieno sufficiente, per la disesa, che vi si deve sare.

189. Per delineare una tenaglia co fianchi, fi tiri alla cortina QT la parallela mm alla distanza di tese 3, e si tirino em em parallela mb ala distanza di tese 3, e si tirino em em parallela a fianchi, e che ne distino per tese 4 in 5. Dall'angolo K della tenaglia si prendano K l, K l, ciascuna uguale alla metà di e K; da' punti l, ed l si abbassino sulle linee di dissa perpendicolari lp, lo; ovvero si tirino parallele a fianchi della Piazza, e si prolunghino, sino a che incontrino le linee di dissa; si conduca po, e si avrà la Magistrale della detta tenaglia el pole, alla quale si tiri alla distanza di tese 3 una parallela per esprimere la basse del

del fuo parapetto, ed a questa un'altra alla diftanza di tese 6 per la base del riparo. Si avverta, che qualora il riparo della cortina po aver non possa la giusta larghezza; non mai si deve occupare lo spazio delle tese 3, che vi deve essere tra l'opera suddetta, e'l rivestimento del riparo della Piazza, ma piuttosto si può acquistare con minorare la lunghezza de' fianchi.

100. Si fogliono le tenaglie e semplici , e co' fianchi, dividere nel mezzo in due parti uguali , costruendovi un picciolo fosso, come si offerva nella figura ; e dette parti si rendono comunicanti con un ponte. Le medefime costruite nel modo già detto, sono atte a berfagliare con fuoco rafante l'inimico fulla strada coperta, e nella fossata, senza che sieno danneggiate da' rottami del riparo ; ed apprestano anche il vantaggio di tener custoditi dietro di esse i battelli , se la fossata è piena di acqua; ed allorchè è fecça, danno comodo alla truppa di unirvisi, senza essere veduta dall'inimico, acciocche possa esser pronta ad accorrere, dove la chiami il bisogno. Antepor si deve

deve alla semplice, quella co' fianchi, pe'l suoco diretto, che si esercita da' medesimi contro
le batterie, poste dall' inimico sulla strada coperta per ismontare il suoco de' fianchi della
Pliazza. Or quantunque detti fianchi delle tenaglie sieno soggetti a' colpi d'infilata, a' medesi,
mi si può rimediare, con alzare il parapetto
delle facce verso gli angoli delle spalle, di 2
in 3 piedi di più del rimanente.

191. In quanto alle Piazze baffe fi esclufero quelle, che si costruivano attaccate a fianchi con terrapieni a guisa delle fasserghe; e
le altre poste nell'interno del riparo dette cafematte (n. 114). Ma siccome altrimenti costruite, si potrebbero rendere vantaggiose, per
disendere più esticacemente la fossata, e per opporre maggiore suoco alle batterie inimiche
fulla strada coperta; perciò qualora sia necessista
farne uso, per evitare i disetti delle prime,
bisogna situarle distanti da fianchi almeno 3 tefe, con sarvi tramezzare sotto il sondo della
fossata primaria, un'altra sossata della prosondità di tese 2. Si possono stabilire i loro ter-

rapieni di tese 9 in circa di larghezza, e dell'altezza del livello della strada coperta, facendo, che le linee de' fronti sieno parallele alle
Magistrali de' fianchi; onde se ne potranno delineare colle dette misure le piante, ed i profili,
aggiugnendovi sempre le piante, ed i profili del
parapetto, della banchina, e della scarpa. Si potrebbero formare coperte, colle volte a pruova di bombe, cioè a pieno centro, lasciandole
aperte dalle parti non vedute dall' inimico, per
non sarvi addensare il sumo. Sopra le medesime costruir si potrebbe un resistente terrazzo
molto inclinato verso la fossata, che gli è di
dietro, acciocchè cadendovi le bombe, vi facciano minor urto,

192. La Caponiera è un cammino scavato nella fossata, che l'attraversa ordinariamente dal mezzo della cortina fino alla contrascarpa, lasciando negli estremi un passaggio, per non impedire la comunicazione da una parte della sossata all'altra. E largo piedi 12. in 15. ed è prosondo piedi 6. in circa, cioè 3 piedi al di sotto il livello della sossata, elevandosi al di sotto il livello della sossata, elevandosi

per altri 3 piedi al di sopra del medesimo; con sormar due spalti, che si vanno insessibilmente ad unire col piano della stessa avanti le cortine, le tenaglie, come qualora non
vi sieno. Nell'uno, e nell'altro caso, è facile
delinearne la pianta, colle dimensioni date, e
siccome la sig.24 il dimostra. E' utile quest' opeara pe'l sicuro passaggio, che dà alla truppa,
qualora debba soccorrere la strada coperta, e le
opere avanzate, o qualora da queste vien costrecta a ritirassi. Dalla medesima si può sare altress
un suoco rasante per la disesa della sossa.

ARTICOLO IV.

Delle opere accessorie esteriori.

193. E opere accessorie esteriori si costruiscono suori della sossara, o al di quà
della strada coperta, o sulla stessa, o sullo
spalto. In costruirle al di quà dello spalto, si
deve badare I. che tra le medesime, e Triparo
della Piazza si possano esercitare i reciprochi
soccosso, e le reciproche disfes; e che speL 2 dite

dite sieno le comunicazioni, per le quali dal riparo andar si possa alle dette opere : e queste non ne debbono effer distanti mai più di tele 130. in 135. II, che qualora fia necesfità costruirne molte, le une avanti delle altre : le più vicine al riparo, fieno più alte da quelle, che più ne distano, acciocche sia la campagna bersagliata da tutte, ed occupando l'inimico le più avanzate, vi resti scoperto, e battutto . III. che i ripari delle fuddette opere fieno di giusta larghezza, senza eccedere punto, acciocchè non vi si possa l'inimico alloggiare, nè possa formarvi i parapetti verso la Piazza, e stabilirvi le batterie. IV. che abbiano tale posizione, che si possa dal riparo della Piazza berfagliar d'infilata su i ripari delle medefime; fenza che mai i parapetti delle facce , de fianchi , e delle ali di tali opere , servir possano all'aggressore per coprirsi, e battere con sicurezza la Piazza. V. finalmente, che tutte le opere, che ne' loro fronti si debbono difendere da se stesse, abbiano le parti a norma, che è stato dimoftrato, rispetto ad un lato di un poligono fortificato. 194. 194. Tuttochè non sia determinabile nè il numero, nè la figura delle opere suddette, e sia nella libertà l'Ingegnere d'inventarne, se condo i casi diversi di necessirà, che se gli possiono presentare; pure le principali, delle quali si sa uso, sono il rivellino, la contro guardia, l'opera a corna, e l'opera a corna, oltre di altre, che a queste sogliono unirsi, come sono i ridotti, le lunette grandi, e le pietiole.

195. Il rivellino è un'opera fituata rimpetto la cortina. Prefenta alla campagna un angolo faliente compreso da due facce, e viene terminato da due semigole. Ha la sua sossitata conunicante colla sossita primaria, ed ha la strada coperta, e lo spalto comunicanti con quello della Piazza: Con quest'opera si possono
in parte coprire i fianchi alle batterie fituate
nella campagna, e sulla strada coperta verso l'angolo rientrante della controscarpa non meno,
che le porte, ed i ponti che si cossitusicono nel
mezzo delle cortine. Dalle sue facce poi si può
dominare, e bersagliare il terreno lungo le caLa que pita-

pitali de' bastioni prolungate nella campagna, che è il meno battuto dalla Piazza, per lo quale avanza l'inimico i suoi approcci con più sicurezza, e sollecitudine. Quindi si rende di necessità in tutti que' fronti di Piazze, ne' quali deve l'inimico intraprendervi affedio formale.

106. Or , acciocchè apporti il rivellino tut-

ti i suddetti vantaggi , e sia nel tempo istesso

costruito come si è avvertiso (n.193.), se ne deve delineare la pianta, e'l profilo come sieFig. 35, que. Si divida la cortina EF in due parti uguali
in H, e si elevi la perpendicolare indefinita
HY, Si prendano sulle facce de bastioni i punti R, e S distanti da vertici degli angoli della spalla di 10. in 12. tese. Su SR si descriva un triangolo equilatero, il di cui vertice sia Y. Si tagli QP uguale a QR, e se
i punti R, e S si congiungano con P, si formerà in P un angolo retto. Si prenda tra P,
e X il punto O più o meno approfismante al
primo, o al secondo, secondochè il rivellino esse deba di maggiore, o minore estensione nelle sacce, e secondo la situazione diver-

ſa,

sa, che ha la campagna, che fi deve bersagliare. Dal punto O si tirino due rette ai punti, R, S, che interseghino la linea della controscara scarpa in L, e N, e si avrà la pianta del rivellino LONM, fenza le piante del fuo riparo. del parapetto, della scarpa esteriore, e della sofsata. La pianta del parapetto vi si delinea allo stesso modo, e colle stesse dimensioni stabilite (n. 164.). Al piano fuperiore del riparo se gli dà la minor larghezza possibile; onde sarà di tele 41 in 5., comprendendovi la base della banchina (n. 193.). La larghezza della scarpa interiore, ed esteriore & determina secondo fu detto (n. 64., a 86.). E la larghezza poi della foffata non dev' effer minore del quintuplo dell' altezza, che il ciglio del parapetto ha fu'l livello della campagna, dirigendo le linee della controfcarpa parallele alle facce. Quanto al profilo, è da notarfi, che l'altezza del riparo di detta opera deve sempre effer minore di quella del riparo primario di 5 al più 6 piedi (n. 193.). Il parapetto dev' effere, secondo su stabilito (n. 82. e 83), e la profondità della foffata sempre maggiore della

della decima parte della larghezza (n. 90.).

197. In fiffatto modo costruito il rivellino; la fua grandezza viene proporzionata a quella del fronte; si vengono a coprire le cortine, ed i fianchi, da'cannoni nemici della campagna; le facce vengono di quell' estensione, ch'è necessaria per bersagliare efficacemente il terreno lungo le capitali; l'angolo, viene approfiimante al retto, e sempre maggiore di gradi 60.; giacchè facendolo retto si raccorcia la capitale, e la faccia. La fossata vien battuta da cannoni situati sulle facce de' bastioni. Dalle parti CR, BS delle facce medesime si battono d'infilata i ripari, dopo che l'inimico se ne sarà renduto padrone; e tutta tal disesa può esercitarsi col cannone a palla, a metraglia, e colla sucileria.

198. Si noti, che se verso l'angolo del rivellino si faccia la fossata meno larga, e più prosonda di quella, che è verso le semigole, e si sormi il sondo a guisa di un piano inclinato verso il detto angolo, si acquistano de' nuovi vantaggi. Imperocchè col farla meno larga avanti l'angolo difeso, l'inimico efercita un suoco mie

minore contro le facce de bassioni di quello, col quale può esfer battuto. Dandosi poi al sondo della sossita l'inclinazione a gussa di un piano inclinato, con elevarsi verso le semigole, ove comunica colla sossita della Piazza; riuscirà difficile all'aggressore di scoprire il piede della faccia del bastione colle batterie poste su'i ciglio dello spalto, per battere in breccia il rivellino.

199. Si noti inoltre, che non bisogna nelle l'interno terrapienarlo, acciocche non ne possa l'inimico trarre prositto, qualora gli riesca d'impadronirsene, poiche gli sarebbe facile di trincerarvisi, ed allogggiarvisi. Però vi si debbono costruire lungo l'interno del riparo le tampe verso l'angolo saliente, della larghezza di 10. in 12. piedi, e della lunghezza di 14. in 15. tese pe'l trasporto delle artiglierie.

200. Si aggiungono anche a' rivellini i fianchi, per collocarvi uno, o due pezzi di cannone, contro le batterie, che l'inimico oppone per ifmontare il fuoco de fianchi primari, e per difendere vie più la firada coperta. Per delineare intanto nella pianta i fianchi, fi fervono comunemente della feguente costruzione. Da'
punti L, dd N fi prendano sulle facce le rette
LK, NK ciascuna di 10. sese in circa, e sulle semigole le rette LX, NX ciascuna di tese 7; e congiungendo NX si ha la posizione
de sianchi. Si potrebbe avere anche, con tirare da' punti K, e K rette parallele alle lunghezze de' sianchi primarj, per avere una disesa più diretta.

201. Per rentare detti fianchi più vantaggiofi, fi potrebbero fare di una tesa in circa sotto il livello del piano superiore del riparo del rivellino; poichè i tiri procedenti da' medesimi sarebbero più rasanti; e non sarebbero espositi ad effere bersagliati dalla campagna, nè s'impedirebbe l'altro notabilissimo vantaggio, di poter battere dalle sacce de' bastioni d'insilata lungo il riparo del rivellino, e sull'alto della breccia nel medesimo satta. Non vi si debbono però sare i sianchi ad orecchioni, se non nel solo caso, che qualche bastione della Piazza sia soggetto ad effere occupato prima del rivellino,

lino, per battere di rovescio sulla falita, e sull'alto della breccia: caso per altro difficile a darsi.

202. Si costruisce nell'interno del rivellino molto spazioso il ridotto, che è un altro picciolo rivellino, del quale fi ha la pianta, cen prendere dall'angolo delle semigole sulla capitale, una lunghezza di 15. tese in circa, tirando dall'estremo di questa due rette parallele alle facce, finche interseghino le semigole. Vi, st forma una foffata di 5: in 6. tele di larghezza, e ordinariamente un parapetto di fabbrica condelle feritoje . Serve non solo per dare una più pronta, e sicura ritirata a' foldati, che difendono il rivellino; ma dal medefimo fi può ancora molto molestare l'inimico, che viene ad istabilirsi nel rivellino stesso, e gli si toglie il sito per cole locarvi grandi batterie. Alle volte a' ridotti de' rivellini delle gran Piazze, fi dà un riparo un poco elevato, ed un parapetto di 3. tese, e si fan servire di trinceramenti, e di batterie, contro quelle , che l'inimico coftruisce sull' alto della breccia.

203. Per coprire le facce de' rivellini , qualora in alcuni casi sieno troppo esposte ad essere bersagliate dalla campagna; si formano de' tenaglioni, o sieno lunette grandi; e per battere più efficacemente sulla strada coperta si formano anche delle lunette picciole , avanti\ gli angoli fiancheggiati, e verso gli angoli rientranti della contrascarpa, ficcome se ne offervano le Fig. 25. piante nelle figure; rappresentando L le piante delle lunette grandi, ed M' delle picciole. Comunemente si declineano le piante delle grandi , con prolungare le facce de' rivellini indefinitamente : indi prendendo EG di tese 30, e CO di tese 15.; si tirano le rette GO, EG. Quest'opera si sa alta a piedi meno del rivellino. La sua fossata ha ad un di presso la stessa larghezza, e profondità di quello. Le facce, e la foffata vengono difese dalle facce, de' bastioni. Vi si costruisce per lo più nel mezzo un trinceramento col fuo parapetto, e fosfata, per impedire i colpi d'infilata lungo le sue facce; e viene difeso dalle de ce del rivellino. L'addotta costruzione non si deve avere come inalterabile, poipoiche possono le dimensioni date variare, semprequando resti l'opera disesa, ed atta ad impedire gl'inconvenienti pe' quali si ha la necessità di costruirla, senza però che l'angolo diseso si faccia minore di gradi 60; altrimenti si renderebbe troppo debole.

204. Quanto poi alle picciole, se si sono costruite le grandi, si delinea la pianta di quella situata verso l'angolo, saliente del rivellino; con prendere sulle linee, che contengono l'angolo della controscarpa r Q r di 10. in 12. tese per le semigole, e da'punti Q, Q elevate le perpendicolari Qt, Qt, si prolunghino finchè s'incontrino. Per le altre verso gli angoli rientranti della contrascarpa del rivellino, qualora non vi sieno le lunette grandi, si prendano le semigole GZ, GT di 15. tese, e le facce di 20.; e volendole formare di una difesa maggiore, si prendano le semigole GZ, GT uguali alla metà della faccia del rivellino, o de' bastioni, perchè saranno così sempre ben difese le facce, e le fossate; ed elevando indi da' punti T, e Z le perpendicolari col loro incontro, se ne avrà la pianta. Si

171

avverta, che se l'angolo diseso V diviene troppo acuto, si può rendere maggiore, sacendo gli angoli Z, e T alquanto acuti. La sossata di queste lunette si sa ordinariamente larga 6. tese. Sono al livello della strada coperta, onde non sono fornite di riparo, ma di semplice parapetto; sebbene stimo che se quelle costruite nella seconda maniera, si elevassero per poter battere su'i ciglio dello spalto, si renderebbero più utili. Sono quest'opere svantaggiose, poichè la parte della sossata, che vien disesa da rivellino, ferve di ricovero all'inimico, qualora di quello si sia renduto padrone; nel qual caso non possono neppure sar resistenza, effendo allo stesso rivellino sottoposte.

205. La contraguardia è opera, la quale va posta avanti i bastioni, ed alle volte avanti i rivellini. Presenta alla campagna un angolo saliente compreso da due sacce. Nella sig. 27 se ne rappresenta la pianta. Se è situata avanti il bastione, può coprirlo, e può anche nascondere i sianchi degli opposti bastioni. Di più connessa col rivellino, sormassi quasti un secondo riparo,

e si ha perciò un' altro ordine di suoco per battere la campagna. Si adopra avanti il rivellino, qualora il medesimo ritrovasa molto in dentro da non poter bene scoprire sullo spalto avanti gli angoli falienti de bassioni, o perchè quefi sono alquanto sporgenti in suori, o perchè si trovino munite di contraguardie, In ogni altro caso sara superssua.

206. Tre sono le classi delle contraguardie si la prima comprende quelle della larghezza di tese 10. sino a 13, ; la seconda di tese 8. in 9.; e la terza di 3. sino a 7.. Quelle di prima classe tuttochè sieno utili, poichè possono contenere numerosa artiglieria, e di grosso calibro, e possono dar luogo per sarvi delle tagliate, e de' trinceramenti per impedirne l'acquisto all'inimico; gli possono nondimeno dar comodo di situarvi le batterie per bersagliare efficaremente il corpo della Piazza. Quindi conviene, che la larghezza assegnata comprenda anche la rampa, che si fa lungo la contrascarpa della fossiata primaria per lo trasporto delle artiglierie, assinchè per lo siparo, e per lo parapetto nella parte superiore

vi rimanga una larghezza fufficiente da efercitatvi una valida difefa, ma non eccedente, acciocchè manchi il fito all'inimico per istabilirvi le batterie, e sia obbligato rimuqvere la terra, di cui è formata, per poter battere le facce, ed i fianchi del riparo. Quelle di seconda
calife sono atte a contenere cannoni di mezzano calibro, e possono fare una valida disesa, e
mon danno comodo all'aggressore di stabilirvi
le batterie in breccia. Quelle finalmente di terza classe, dette caprifacce possono servire in certi luoghi angusti, per coprir le facce di qualche bassione esposto alle prime batterie inimiche: onde si costruiscono o de muraglie con
terrapieno, o di pura, e soda sabbrica.

207. Le facce si possono in tutti e tre i casi dirigere paralelle alla contrascarpa; purchè non riesca l'angolo siancheggiato troppo ottuso, vale a dire maggiore di gradi 115. in 120.; altrimenti riceverebbono da' rivellini una disesa obliqua, e ficcante. All'opposso se l'angolo del bastione, o del rivellino che debbono coprire, è molto acuto, allora si slargano alquanto verso

le femigole; acciocchè divenga in fiffatta guisa l'angolo fiancheggiato meno acuto, e con facilità in tempo di attacco si possa fare una tagliata, o un trinceramento verso il finimento di eletta opera.

208. Se dunque si voglia delineare la pianta di una contraguardia avanti l'angolo di un bastione, e sia di prima classe; da'punti D, ed F. Fig. 27. fulle linee della controftarpa de' rivellini si elevino due perpendicolari Dr, Fr, ciascuna di 10. tese in circa, e per gli estremi di esse si tirino EO, GO parallele alle linee della controscarpa; queste prolungate daranno la pianta cercata; formandovi le rampe come di fopra (n. 206.), con dare alla larghezza superiore del riparo 4. tese 2 in circa, fenza la base del parapetto. Quanto al profilo, questo si avrà facilmente, avendone la pianta, giacchè per l'altezza è minore di quella del riparo primario di 5. in 6. piedi . (n. 193.) Nello steffo modo aver si può la pianta, ed il profilo di quelle di seconda, e terza classe, ferbando le dimensioni, che loro convengono. Si avverta che non altrimenti fi costruiscono

avanti i rivellini: e nel caso, che vi sieno costruite le piccole lunette, si prendano le larghezze sulle linee delle contrascarpe delle medesime.

209. L'opera a corna presenta alla campagna una cortina con due miezzi bastioni, e termina lateralmente con due lunghi lati, che diconsi ale. Serve per rinchiudere nella Piazza un
sito vantaggioso; o a togliere all' inimico un
posto, che occupandolo, gli faciliterebbe la resa
della Piazza, come sarebbe un luogo eminente, o avvallato. Or potendosi questi fiti incontrare avanti i bastioni, ed avanti le cortine;
può la detta opera avere doppia situazione.

210. Se si situa questa opera avanti la cortina, come si ravvisa nella figura 28, le ale non possono ricevere altronde disesa, che dalle sacce de' bastioni. Per la qual cosa bisogna che non sieno tanto lunghe, che dalle stesse socia fi possono sino agli estremi disendere colla sucileria: e che prolungate non formino colle dette facce angolo troppo acuto, perchè si renderebbero le disese delle sacce ficcanti, e gli angoli disesi

difesi de' mezzi bastioni deboli ; oltredichè impadronendosene l'inimico, da' parapetti delle ale, bersaglierebbe i bastioni. Onde si deve evitare, che le direzioni di dette ale fieno convergenti, e come dicesi a coda di rondine; ma non debbono neppure esser molto divergenti, o sia a contro coda di rondine, perchè andando ad incontrare le facce de' bastioni vicino gli angoli difesi, riceverebbero scarsa difesa, Il fronte di questa opera si deve fare di minor lunghezza di quello della Piazza, perchè altrimenti non ne riceverebbe valida difesa; senza però minorarlo in modo, che i fianchi non possano esficacemente difendere la cortina, e se steffi, Qualora quest'opera è posta avanti qualche angolo di bastione, le ale debbono ricevere la difesa dalle facce de' rivellini, situati avanti le cortine adiacenti ; poichè quantunque ricever la potessero dalle facce de bastioni collaterali, o dalle parti delle cortine, pure riuscirebbe scarfa, e nella maggior parte ficcante.

211. Di detta opera si delinea la pianta nel modo seguente. Se è avanti la cortina; si suppon-

ga il lato del poligono fortificato o esteriore, Fig. 18. o interiore VMS, che sia tra' limiti stabiliti (n. 146. e seguenti). Dal punto M, che divide la cortina primaria in due parti uguali fi elevi fulla medefima la perpendicolare indefinita M X. Si prenda N X di 120 tese sino a 130 in circa, fe si abbia a fortificare il lato esteriore ; e si prenda NR, di 90 in 100, se si debba fortificare il lato interiore. Da X, o da R fi elevino due perpendicolari AF, PQ su MX: fi faccia ciascuna di esse sempre minore del lato corrispondente del poligono da 20 in 30 tese in circa, perchè le ale possano ricevere difesa dalle facce de' bastioni. Si delinei o rispetto ad AF, o rispetto a PQ la Magistrale, secondo su detto (n. 141. e 142.) Da' punți poi A, ed F si tirino le ale, le quali dirette sulle facce de' bastioni, formino gli angoli in A, e F non minori di gradi 60; e resterà siffattamente delineata la Magistrale HABCDEFG. Se è innanzi l'angolo del bastione: si prolunghi di que-Fig. 20, sto la capitale, e dall'angolo fiancheggiato O del bastione si prenda O X di 120 sino a 130 tese, se

il lato che si fortifica è l'esteriore; e di 90 in 100, se è l'interiore. Si tiri da questo punto fulla capitale una perpendicolare AF, Ia quale si determini come nell'altro caso; ed indi' si descriva la Magistrale HABCDEFG, tirando le ale alle facce de' rivellini in modo. che gli angoli difesi non sieno minori di gr. 60. 212. Per averne il profilo bisogna sapere, che l'altezza del riparo di questa opera è minore di quella del riparo primario di 5 in 6 piedi . se non vi è avanti la cortina, o avanti il bastione, altra opera esteriore : è di una tesa e mezzo in circa qualora altra ve ne sia. Al detto riparo fe gli dà una larghezza sufficiente : e non eccedente; ed in quanto alla scarpa, alla controscarpa, alla fossata, ed alla strada coperta, si offervi ciò che si è dimostrato convenire per un fronte di una Piazza, avendo sempre riguardo alla proporzione necessaria da serbarsi tra il profilo, e la pianta.

213. L'opera a corona presenta alla campagna un bastione, due cortine, e due mezzi bastioni, e lateralmente viene terminata da due ale, M 2 che 182

che si estendono sino alla controscarpa della soffata. Può aver luogo e avanti le corrine, ed
avanti i bastioni. Si costruisce allora, che non
fi può includere un qualche sito coll'opera a corna. Circa le ale, e gli angoli de'mezzi bastioni, e circa la delineazione della Magistrale intera, si osservi anche ciò che si è detto per l'opera a corna.

214. Per delinearne la Magistrale, sia in pri-Fig. 30. ma avanti la cortina A B; si elevi sulla medesima la perpendicolare CD dal punto intermedio C, e si faccia ED di 120 sino a 120 tele, fe si fortifica interiormente, e di go in 100. se esteriormente. Indi facendo centro E e coll'intervallo ED si descriva un arco circolare PDM, e da D vi si adattino i corrispondenti lati o esteriori, o interiori, e si delinei rispetto a' medesimi la Magistrale PDM. Se poi è avanti l'angolo difeso di un bastione; la costruzione in determinare il prolungamento della capitale, farà la medefima, che per l'opera a corna : indi facendo centro il vertice dell' angolo del bastione. e coll'intervallo di detto prolungamento, fi defcriferiverà l'arco circolare; e nella stessa maniera addittata di sopra si potrà fortificare da dentro in suori, e da suori in dentro, con dirigere le ale verso le sacce de rivellini, per trarne maggior vantaggio.

215. 'Nell' interno delle due opere suddette fi possono costruire de'ridotti , de'rivellini , e de' trinceramenti ; e nell' esterno avanti le cortine de' rivellini. Non fi deve di tali opere far uso, che ne' casi di pura necessità (\*), poiche generalmente parlando, sono piuttosto pregiudizievoli, anzichè vantaggiose: I. perchè richiedono una guarnigione numerofa, per difenderle vigorofamente, onde non fi resisterebbe con poca gente a molta: (n. 5.) II. vi vuole una fpesa immensa per costruirle : e III. finalmente , perchè occupate dall'inimico, vi si può stabilire in modo, che si rende impossibile il racquistarle; e fe gli dà perciò comodo di più facilmente im-M 4 pa-

<sup>(\*)</sup> Se ne trova fatto uso in Filisburgo per accupare il terreno, ch'è tra la Città, e 'l Reno, ed in Strasburgo, per occupare lo spazio tra la Cittadella, ed il Reno.

padronirsi della Piazza; acquistando fra gli altri vantaggi, quello di avere nella foffata avanti il fronte, un ricovero, ed un trinceramento non battuto,

216. In vece di dette opere si suole far uso di altre due, che le chiamano tenaglie .. La prima di queste ch' è la più semplice presenta alla campagna due facce, che si uniscono ad angolo rientrante, e termina lateralmente con due ale nella controscarpa. Presenta l'altra un angolo faliente con due rientranti , vale a dire ch'è terminata al fronte da due facce, le quali formano un angolo saliente, e da due altre che colle prime formano angoli rientranti : e lateralmente si termina da due ale, com'è chiaro nelle figure 31. e 32. Or siccome tali opere hanno il notabile difetto di non potersi ne'loro fronti reciprocare con esatezza le difese, non è da farne uso, che ne' puri casi di bisogno.

217. Si noti, che qualunque si sia la specie delle opere esteriori , debbono effere fornite di fossata; è le direzioni delle controscarpe debbono effere parallele alle facce in quelle opere che che ricevono difesa dall'altre; e dirette agli angoli delle spalle nell'altre, che ne loro fronti si difendono da se. Ed inoltre debbono effer fornite di strade coperte colle piazze d'armi, e collo spalto, che deve effere diretto al cordone di dette opere, o del ciglio del parapetto, secondo su stabilito.

218. Sulla strada coperta, oltre le traverse, delle quali su detto; nelle piazze d'armi degli angoli rientranti di essa, qualora sono molto spaziose, vi. si costruiscono de ridotti; non altrimenti, che ne rivellini (n. 2021) dando ad essa la sossa, e il parapetto. Si fanno più o meno grandi, secondo che più, o meno grande è la piazza d'armi, avvertendo di non mai rèndere angusto il sito, dal quale debbono i disensori sa fuoco.

. 219. Sopra dello spalto possono esservi anche opere accessorie della stessa specia enumerate, e di specie diversa (\*). Comun-

que

<sup>(\*)</sup> Nella Piazza di Uninga costruita dal Sig. Vauban si trova un' opera a corna sullo spalto, e se ne trovano in Landò, e in Luxemburgo di specie diversa.

que si sieno; non debbono mai essere distanti talmente dalla strada coperta, che da essa non possano ricevere difesa di fucileria, nè tanto vicine, che occupate dall' inimico, fervir le possano per dominarla. Quindi non si costruifcono mai a maggior distanza di tese 120, nè a minore di 25 dal ciglio dello spalto : avvertendo, che se sono tali, che la difesa la debbono ricevere totalmente dalla strada coperta, le facce prolungate non debbono formare angoli acuti colla direzione del ciglio dello spalto: e se sono opere grandi , le quali si difendono ne' loro fronti da fe, le ale fempre dovranno dirigersi nello stesso modo: e le fossate formar fi debbono con un dolce pendio comunicante con quello dello fpalto, perchè l'inimico vi resti battuto, e scoverto da per tutto.

220. Tra le opere fullo spalto, merita considerazione la seconda sossata a Questa si suole da alcuni Ingegneri costruire, qualora avvenga, che per la situazione della campagna non possa il terreno disporsi in modo, che resti da per tutto efficacemente battuto. Il sondo di detta sossata unir

unir si deve col piano dello spalto in guisa, che faccia un continuato piano declive: affinchè occupandola l' inimico, resti battuto e dall'artiglieria della Piazza, e dalle opere esteriori, e dalla fucileria della strada coperta, senza che gli possa fervire di trinceramento. Vi deve girare una strada coperta colle piazze d'armi, e collo spalto; perchè altrimenti non accrescerebbe in menoma parte la dissa. Sulla fine del primo spalto verso gli asgoli salienti, e rienteranti, si costruiscano de'rivellini, e de' bastioni distaccati, per proteggere, e disendere la strada coperta, e lo spalto della medesima. Tali opere non hanno determinate dimensioni, variando secondo le circostanze diverse.

221. Si formano anche altre opere sullo spalto, come le fiecce, o faette, che sono bastioni avanzati sulle capitali, communicanti per cammini scavati, nella strada coperta, comanche vi si costruiscono i ridotti di figure diverse. Qualunque si seno però, essendo molte, si debbono reciprocare nelle disse, e debbono essere protette dalla fucileria della strada coperta, e dal canno-

ne di quelle opere, che difendono lo spalto. Generalmente delle opere sullo spalto non è da farne molto uso, non potendosi da essa sperare valida resistenza, e sono altresì opposte all'oggetto principale delle Piazze di guerra.

222. Vi sono altre opere, le quali tuttochè non sieno dirette per augumentare la disesa di sucilieria, e di artiglieria, pure arrecano ostacoli tali all'assediante, che il possono rimuovere dall'assedio. Tali sono le chiuse, e riserbe di acqua, colla quale si possono empiere le fossate nel maggior uopo, e si possono produrre delle subitance inondazioni ne siti della campagna, ne quali si trova l'aggressor alloggiato, e negli altri, pe' quali deve proseguire i suoi lavori. Il sito delle medesime può esser nell'interno della Piazza, e suori di essa con si con si con la vori.

AR-

<sup>(\*)</sup> Si offervano coftruite in tutte le Piazze, ove vi sono delle acque vicine; come in Condè, Turnay, Aire, ed in molte Piazze dell'Olanda. Per acquistare un'idea estata di dette chiuse, e delle diverse maniere di condurre le acque pe'l sine additato, si legga l'Architettura idraulica del Sig. Belidoro.

## ARTICOLO V.

Delle comunicazioni necessarie in una Piazza di guerra, come anche delle cannoniere.

223. T A Piazza deve avere colle sue parti, e colle opere accessorie, comunicazioni pronte, e sicure pe'l passaggio della truppa, delle munizioni, e delle macchine, ed armi addette alla difesa, altrimenti mancherebbe il reciproco soccorso. Quindi sono necessarie le rampe, le quali dall'interno della Piazza conducono su' ripari, e su' cavalieri, e delle quali altrove si sece menzione. Sone altresì necessarie le porte, ed i ponti che dalla Piazza conducono nella campagna. Quanto alle porte fi debbono costruire ne' luoghi più disesi, e meno esposti, perchè non apprestino facile adito alle nemiche sorprese: onde si situano nel mezzo delle cortine , venendo quivi difese da' fianchi , e per lo più fono coperte da' rivellini . Si fanno al livello della campagna, perchè facendole al livello della foffata, farebbero esposte alle sorprese. Si formano di larghezza di 10 in 12 piedi,

di, e dell'altezza di 14 in circa, e vi si coftruiscono de' corpi di guardia per una maggiore disea. Se ne debbono fare in minor numero che sia possibile, per non augumentare di soverchio la truppa necessaria pe' detti corpi di guardia.

224. Dalle porte si comunica nella strada coperta, se uon vi sieno rivellini; altrimenti in
questi, per mezzo di ponti, i quali verso la porta, si costruiscono in modo, che si possino innalzare, e abbassare quando si vuole. La parte poi
de medesmi che attacca a rivellini si sa fabbile
sopra pilastri di buona e soda sabbrica; sebbene
nel mezzo di questa parte stabile, si costruiscono
in guisa, da potersi elevare con faciltà. Hanno la larghezza istessa delle porte. Da rivellini
si comunica ad altre opere esteriori, se ve ne sono, con ponti sino alla strada coperta, ove poi si
su n'apertura nello spalto, traviandola dalla
linea retta, ma che conduca nella campagna, e
che si chiuda poi per mezzo di una barriera.

225. Vi sono nel riparo altre porte dette falfe per comunicare nella sossata, e da queste alle opere basse, ed indi alle opere esteriori, situate tuate al fondo della foffata. Queste si costruiscono o nelle cortine ove non vi sono le porte
grandi, o dietro gli orecchioni. Conducono nella Piazza per un cammino scavato nel riparo, coperto con volta, di 10, o 12 piedi di
larghezza, e di un'altezza molto minore. La
larghezza delle suddette porte è di 4 in 5 piedi,
e in tempo di pace restano serrate dalla parte
della sossa di fabbrica di 4
in 5 piedi, la quale si toglie in tempo di assedio.

226. Se la fossa è secca, si comunica sulle opere basse dalla medesima o con rampe, o con scale, che si formano verso gli angoli salienti, e rientranti della controscarpa. Dalla fossata si comunica al rivellino, e ci alla strada coperta per mezzo della caponiera, saccendo una scala nell'interno di detta opera verso le semigole; e vi si conduce l'artiglieria per mezzo di unta rampa amovibile di legno, la quale alle volte vi si forma anche stabile.

227. Si ha la comunicazione a tutte le altre opere esteriori o dal rivelligo per mezzo di ponti, o della sossata con rampe, e scale : non bisogna però fidare alle sole comunicazioni, che si hanno co'ponti, perche questi rotti in tempo di assedio, resta esposta a ficura strage quella porzione di guarnigione, che si ritrova alla disesa di quella data' opera esteriore, o resta abbandonata prima del tempo, ritirandosi la truppa prima di fare una valida disesa. Nelle sossata piene di acqua, le comunicazioni si debbono fare per necessità o per ponti, o per battelli.

228. Le cannoniere sono quelle aperture, che si sano ne' parapetti per esercitàre la disesa di artiglieria. Or siccome di tettutte le parti del riparo primario, e delle opere esteriori, altre sono destinate a bersagliare la campagna, ed altre a disendere quella; così le cannoniere si debbono aprire in modo ne' parapetti di dette parti, che corrispondano al fine, al quale particolarmente sono dirette. Si aprono generalmente ad angolo retto ne' parapetti, a 3 predi al di sopra il piano superiore del riparo. Dicesi ginogliera la parte del parapetto compresa nell'altezza suddetta; e la parte solida, che rima-

rimane tra una cannoniera, e l'altra si dice merlone. 229. Ne' parapetti di terra, hanno le cannoniere tre larghezze differenti ; la prima AB, Fig. 33. dalla parte interna è di piedi 21; la feconda er, che dista daila prima di un piede, o sia per om, è di piedi 2 ; la terza EF è di piedi q. Per coprire al più che si può le casse di artiglieria, e coloro, che le servono, le due prime larghezze si fanno delle additate misure; più lunga poi si fa l'esterna per poter scovrire maggiore estensione di terreno nella campagna. Distano le cannoniere le une dalle altre per 3 tese, effendo sufficiente tale intervallo per lo spedito maneggio dell' artiglieria . Se dunque sulla pianta QRSV di un dato parapetto di terra , si vogliano delineare le piante delle cannoniere; si divida QR da 3, in 3 tese, e da ciascun punto di divisione, come e si elevi la perpendicolare cD: si prenda em di piedi 13, e fi tiri a QR la parallela rmt ; fi prendano indi eA, e eB, ciascuna di piedi 11/4, e mr, mt di 1, e DE, DF di piedi 41; fi conducano le rette Ar, Bt, rE, tF, e fi avrå N

avrà la pianta di una cannoniera. Ne' parapetti di fabbrica, o di fasso duro si potrà la EF minorare di molto.

230. Le facce de' bastioni son destinate a berfagliar la campagna, il terreno lungo le capita. li de' rivellini , ed alla difesa de' medesimi ; quindi se è la campagna regolare, ed unita, vi li aprono le cannoniere ad angoli retti nel modo additato. Se mai però vi sia qualche luogo, che si giudica potere esser di vantaggio all'aggreffore, perchè atto a collocarvi batterie, che molto possano danneggiare la Piazza; in questo caso da tutti i siti della medesima , da quali possa riuscire di bersagliare tal parte della campagna, si apriranno cannoniere, ancorchè si abbiano a costruire oblique sino ad un certo grado. Inoltre ne' terreni irregolari si potranno anche dirigere verso quelle parti, ove si prevede, che possa l'inimico intraprendere, e proseguire i suoi approcci. Di quelle poi che debbono difendere i rivellini o altre opere esteriori , si dirigano alcune per difendere la fossata . ed altre per berfagliare lungo i ripari delle ftelfe opere, in caso, che vengano dal nemico occupate.

121. Quanto alle cannoniere de' fianchi, fi formerà la prima distante dall'angolo A 3 in 4 Fig. 32. piedi ; per impedire lo sdrucciolamento delle palle nemiche dalla cortina nella medefima e si dirigerà la sinistra banda rs all'angolo della spalla C. La cannoniera verso l'angolo della spalla D si situerà a 4 tese distante dal medefimo, per non renderlo debole, e si dirigerà la fua banda dritta mn verso l'angolo G delle semigole del rivellino, affinchè resti battuta la fosfata: indi cogli stabiliti intervalli si costruiranno le altre nell'intero fianco. Se poi i fianchi sono curvi, si lasceranno piedi quattro verso l'angolo al fianco B; indi si dirigerà la banda destra oq all'angolo della spalla D, e la sinia stra all' angolo G delle semigole del rivellino : Per le altre cannoniere poi , le quali feguono l' una appresso l'altra, si dirigeranno le loro bande destre tutte all' angolo della spalla del bastione opposto, finche si pervenga all' ultima pe'l pezzo traditore, la di cui banda deftra N 2

fira farà diretta verso l'angolo al fianco del baftione opposto, servendo il rovescio dell'orecchione per la finistra.

232. Le cannoniere de' rivellini, si dirigeranno, alcune per bersagliare lungo le capitali
de bastioni sino a 200 e più tese; ed una o due
per battere sulla strada coperta; esse avanti i bastioni vi seno controguardie, se ne apriranno altre
per disenderne le sossate. Le cannoniere delle controguardie si aprono colle stesse avvertenze fatte
circa quelle delle sacce de bastioni. E generalmente in tutte le altre opere si apriranno le
cannoniere in modo, che corrispondano a quella
disesa, per la quale sono state costruite.

233. Circa il tempo di fare dette aperture, è d'avvertirfi; che se i parapetti sieno, o intagliati nel fasso duro, o di fabbrica massiccia; si debbono costruire nella formazione della Piazza colle regole date di sopra; se sieno rivestiti di fabbrica, si faranno le aparture nella sola fabbrica, lasciandole piene di terra nell'interno, e si costruiranno in tempo di prossimo, assedio, rivestendo di salsiccioni le bande laterali. Se poi

poi i parapetti fieno di terra, e l'inimico per la fituazione della campagna possa regolare diversamente i suoi approcci; in tal caso temendosi di prossimo attacco, si potranno construire le cannoniere nelle parti difendenti, come sono i fianchi, per rispetto al quali sono determinati i siti, ne quali deve l'inimico alloggiarsi per batterli: in quanto alle altre destinate per bersagliare la campagna, e gli approcci, si faranno subito che sieno scoperte le mire, che la l'aggressore, ed il piano, col quale abbia determinato tondurre i suoi attacchi.

## C A P O VII.

Delle contromine di una Piazza di guerra,

## ARTICOLO I.

Delle contromine in generale, e delle altre opere che ad esse si uniscono.

234. E contromine fono que' cammini fotterranei, che si costruiscono nelle parti cossitutive, e nelle opere accessorie di una N 3 PiazPiazza di guerra, per arreftare l'inimico in tutte le intraprese, che può sotterra tentare; e per isloggiarlo, col mezzo della polvere accesa in alcuni fornelli in detti sotterranei formati, da que' sti che deve egli necessariamente occupare per bersagliare col cannone la Piazza. Differiscono dunque dalle mine, in quanto, che queste s'impiegano dall'aggressore come mezzi di offesa (\*).

235. I detti cammini fotterranei, o fieno condotti, fi diffinguono in gallerie, ed in rami. Le
gallerie fono que' condotti, pe' quali può un uomo comodamente camminare in piede, onde fono
alti piedi 6., e larghi 4½. Le gallerie delle
femplici mine non fi riveftono ne fi coprono
con volte di fabbrica, come fi fa in quelle del-

<sup>(\*)</sup> Nel 1487. febbene con efito poco felice, fi fece la prima volta ufo delle mine con polvere, nell' affedio dato da' Genovefi alla Gittà di Serezonella, ch'era de' Fiorentini - Nel 1503, poi dall' Ingegnere Pietro Navarra fi adoptracono con più felice fuecefio, nell'affedio, che i Spagouoli diedero al Caffello dell' Ovo di quetta Città di Napoli poffeduta allora da' Francefi.

le contromine, le quali debbono reggere pe'l tempo maggiore, che si possa. I rami poi sono tutti gli altri condotti di minor larghezza, e di minore altezza, e ordinariamente sono dell'altezza di piedi 3½, e della larghezza di ½¼ in tirca.

236. Delle gallerie altre diconfi capitali, ed ala tre magistrali. Le prime si costrussicono lungo se capitali de bastioni, o di altre opere, o lungo il prolungamento di esse. Le altre sono quelle, che son poste parallele e alle facce de bastioni, e di altre opere, o alla direzione della controscarpa, qualora si formano sotto la strada coperta. I rami che conducono a fornelli, alle volte conducono ad un solo, e diconsi a mezzo T; alle volte a due, e diconsi a T; ed alle volte conducono a tre, ed anche a quattro fornelli, some si rileva dalla figura 34, e si chiamano tripli, quadrupsi ec.

237. Tutti i lavori necessari per controminare una Piazza, o sono di esserio a disesa, come sono quelli, pe quali si va ne siti de fornelli, per caricarli, e farsi agire in tempo opportuno; o sono di precauzione per arrestare da principio le inimiche sotterrance intraprese. Tali fono le gallerie dette d'inviluppo, che circondano intorno intorno la Piazza, a qualche distanza dal ciglio dello spalto; e le altre dette di ascolto, che comunicano colle prime, e si estendono nella campagna e di fronte, e lateralmente, per ascoltare se l'inimico si avvanzi fotterra. Si dà l'adito in detti lavori o per rampe, o per fcale. Vi si introduce l'aere con de'spiragli di figura conica troncata, o piramidale rivolti colla base maggiore verso la superficie interna della volta, e colla minore verso l'efterna.

238. I fornelli fituar fi debbono in tutti que' fiti , pe' quali deve l'inimico condurre i fuoi attacchi, e ne' quali deve alloggiare, e fituare le sue batterie. Quindi si potranno disporre. I. lungo le capitali de' bastioni o di altre opere, prolungate nella campagna, giacche per tali direzioni l'aggreffore con più ficurezza fi avvicina alla Piazza. II. fotto lo spalto al di là del ciglio, e sotto le piazze d'armi della strada coperta, ove deve necessariamente alloggiare, e situare le batterie. III. sotto la sossaria ile sacce de' bastioni, o di altre opere per rovinare la rampa, che forma l'inimico per la falita della breccia. IV. sinalmente ne' terrapieni de' bastioni o di altre opere per sar sloggiare, e rovesciare l'inimico, allorchè vi si sia stabilito.

239. Per la disea della Piazza debbonsi situare i detti sornelli a diverso livello. Se son posti sotto lo spalto a livello della strada coperta si dicono fogate; se a livello della sossata di prim' ordine; e gli altri sinalmente, che sono a livello più basso vengono detti di secondo, e di serzo ordine etc. Si averta, che se alla prosondità dalla superficie dello spalto di 13. in 14. piedi s'incontri rocca, o acquà, si formano le sole sogate, potendosi colle medesime sloggiare l'inimico da' siti verso il ciglio dello spalto, e si fistutuano almeno alla prosondità di 8. in 9. piedi, acciocchè non sieno scoperte dalle bombe, e non gli resti luogo per passarvi al di sotto. Se poi l'acqua, o la rocca s'in-

contri alla profondità di 20. piedi, si sa uso de sornelli di prim'ordine. Se s'incontri alla prosondità di 20. sino a 23. piedi, si possono stabilire i sornelli delle sogate, e quelli di primo ordine. E finalmente rittovandosi la rocca, o l'acqua alla prosondità di 30. sino a 40. piedi, si possono impiegare i sornelli delle sogate, quelli di primo, e gli altri di second'ordine. A prosondità maggiori non si stabiliscono fornelli di terzo ordine, poichè si sarebbe gran perdita di polvere, e si avrebbe incertezza negli effetti. Le gallerie, ed i rami, i quali a' detti sornelli conducono, si distinguono anche in ordini diversi.

240. Circa gli steffi fornelli è d'avvertirsi.

I. che quelli sotto lo spalto si dispongano in modo, che scoppiando, lo lascino intatto verso il ciglio almeno per la larghezza di 16 in 8. piedi, acciocche non manchi la difela, che esercitar si può dalla strada coperta. II. che i fornelli sotto la strada coperta, non rompano la controscarpa, poiche agevolerebbono all'inimie co la discesa nella sossa all'inimie co la discesa nella sossa su la controscarpa.

ftruiti ne' ripari de' bastioni, e delle opere accefforie, scoppiando non rovinino i rivestimenti, ed i controforti; giacchè altrimenti si faciliterebbe all'aggressore la formazione della breccia. IV. finalmente non dobbono danneggiare le gallerie, ed i rami, pe' quali sotterraneamente si comunica.

24t. L'arte dunque di confrominare una Piazza di guerra deve prender di mira i due feguenti oggetti. I. In ordinare le gallerie, i rami, e gli altri lavori, che conducano più fpeditamente, che fia possibile ad arrestare le inimiche intraprese. II. In situare i fornelli sotto que' siti, da' quali può l'inimico esercitare con più vantaggio le osses, affinche col mezzo della polvere accesa se gli faccia il maggior danno possibile, proccurando di produrre l'effetto verso quelle parti che si vogliono rovesciare, senza che restino danneggiate le altre dadette alla disesa. Or perchè detti oggetti si conseguiscano, è necessario caminare gli effetti, che produce la polvere accesa ne' fornelli.

Dell'effetto della polvere accesa ne fornelli, e delle regole che ne seguono per l'arte di controminare.

242. N On si dubita, che la polvere qualora s'infiamma, forma un fluido elastico, che è la causa di tutti i suoi efferti. Si
tralascia di esaminare, se la dilatazione de' grani della polvere ascriver si debba alla sola elafticità dell'aere, che ritrovasi compesso rari
pori della materia de'medessimi, o a quella dell'aere, e dell'acqua insieme sciolta in vapori.
E' inoltre certo, che qualora l'accensione comincia dal centro, la detta dilatazione si fa per
istrati sferici, onde il detto fluido agisce con
ugual forza intorno intorno.

243. Se dunque un fornello, o camera si riempia di polvere, e situato in materie omogenee, si faccia cominciare l'accensione pe'l centro, le parti circostanti di materia, soffriranno uguale urto. Per la qual cosa se la resistenza, che nasce dalla tenacità, e dal peso di esse, non possa vincessi dalla sorza della policire infiammata, si sarà in dette parti una semplice compressione, se sono di materia compressibile; e non ne seguirà effetto sensibile, se la materia è incompressibile. Se la forza poi del detto fluido infiammato supera la resistenza delle dette parti, in tal caso saranno queste, spinte a distanze uguali, più o meno grandi, secondocchè maggiore o minore sarà la sorza suddetta.

244. Se in fine avvenga, che da una fola parte la refistenza della materia sia minore della forza del detto siudo, verso questa parte si produrrà un incavo, che dicesi solido di scavazione, e la perpendicolare, che dal centro del fornello si abbassa su'il piano esteriore del medesimo, si dice linea di minor resistenza. Per la qualità diversa delle materie, nelle quali si possono i fornelli sar scoppiare; non si può nè generalmente, nè con esattezza determinare la figura di tal solido. I primi minatori, nelle terre presso che omogenee il riguardarono come un cono, il di cui vertice è nel centro del fornel-

lo. Altri stimarono, che sosse un cono troncato colla su minor base verso il sornello. Negli ultimi tempi, comunemente si è stimato esfere un paraboloide (\*).

245. Dall'esperienze si è rilevato, che un fornello moderatamente caricato, se si sa scoppiare in terre presso che omogenee, produce un solido di scavazione, ch'è un paraboloide, il di cui suoco è nel centro del sornello, e'l diametro della sua base è doppio della linea di minor resistenza; e qualora la polvere agisce da sotto in sopra, le materie elevate nella maggior parte ricadono in detto incavo. Se si carica so vrabbondantemente, sebbene il solido sia paraboloide, pure si sa di maggior grandezza, e'l diametro della sua base si sa anche maggiore del doppio della linea di minor resistenza, nè le materie ricadono nell'incavo satto.

246. Scoppiando il fornello moderatamente caricato in materie quali che incompressibili,

tra

<sup>(\*)</sup> Tale è il sentimento di Valier, di Du Lacq, di Deidier, e di altri.

tra le quali fi annoverano le muraglie, ed il tufo molto duro, il folido fuddetto fi può praticamente prendere come un cono troncato, in cui il diametro della base maggiore è anche doppio della linea di minor resistenza. Crescendo la carica, si fa di figura diversa, I fornelli poi, che si fan scoppiare in materie eterogence, formano incavi di figure irregolari (\*).

247. Per determinare almeno per approfilmazione, quali fieno le cariche moderate, delle quali è da farsi uso, acciòcche il solido di scavazione abbia il diametro della sua base doppio della linea di minor resistenza, e che le materie sollevate ricadano, nell'incayo satto, si è dall' esperienze rilevato. Per sa faltare in aria una tesa cuba di materia, se è di terra mescolata con sabia vi abbisognano II. libre di polvere; se è di terra ordinaria, e comune, libre 12.; se è di fabia sorte, e tuso libre 15. Se è di fabbrica libre 16., e qualora questa è mol-

<sup>(\*)</sup> Tutti detti esperimenti si rapportano dal Papacini, nel lib. 3. della sua Architettura Militare.

molto antica libre 18. E fe finalmente la materia è rocca, ve ne abbifognano libre 20. (\*). 248. Determinate fiffatte cose; siccome qualora sia nota l'indole del solido di scavazione, se ne può avere la solidità in tese cube; così qualora sia conosciuta la qualità della materia, in cui il fornello deve scoppiare; se si faccia come una tesa cuba al numero delle tese cube del solido, che si vuole elevare, così il numero delle libre di polvere necessarie per far saltare una tesa cuba di terra della stessa qualità ad un quarto proporzionale, si avrà la quantità della carica ricercata.

249. Si noti, che qualora fia data la lunghezza della fuperficie, che si vuole collo scoppio di qualche sornello far saltare, si rende sempre nota l'intera superficie, che serve di base al solido di scavazione, la linta di minor resistenza, e la grandezza del solido; è noto si rende

al-

<sup>(°)</sup> Si legga il cap. 18. dei Trattato delle mine del Sig. D' Erien Maggiore di Artiglieria, ed Ingegnere di Schaumbourg-Lippe, il quale afficura aver fatto sì fatte e'ogrienze.

altrest il fito del fornello . Sia infatti A C la Fig. 35. data lunghezza, il cerchio, che avrà confimile diametro, farà la superficie della base del folido, ed elevandosi la perpendicolare BO uguale. a BC, farà O il centro del fornello, e BO la linea di minor refistenza (n. 245. e 246. ). Perla determinazione del folido, ficcome pelle terre omogenee è un paraboloide, così il suo profilo. ADC è una parabola, di cui O n'è il fuoco à onde farà CO uguale a BF distanza dell'ordinata alla direttrice Quindi fe dalla nota OC, poiche è noto il suo quadrato, ch'è uguale al doppio quadrato di BO, si toglie la linea di minor relistenza, si determina OF, e colla sua metà fi ha DO, la quale aggiunta a BO, dà l'intera altezza del paraboloide : e fe la fua metà si moltiplica per la base, si ha la solidità dello stesso. Se poi il fornello si fa scoppiare in una muraglia; si determinerà il solido come un cono troncato, lo che si può facilmente eseguire per le cose dimostrate nella Geometria folida, 250. Si noti anche, che la figura la più vantaggiosa del fornello, o della camera in cui ripogiponer si deve la polvere, sarebbe la sferica, potendoli con effa augumentare al più che fia possibile gli sforzi, che soffrono i punti dell'interna superficie; pure il costume è di farla cubica, non folo perchè ne riesce più facile la costruzione, come anche, perchè si può formare più debole la faccia, che è parallela alla superficie di quella materia, che si deve far saltare in aria, o rovesciare. Per determinarne poi la grandeze 22 , sapendoss per esperienza che 80 libre di polvere occupano ad un di, presso uno spazio di un piede cubico; fe fi faccia come 80 libre al numero delle libre determinate per una data durica, cost g ad un quarto proporzionale, das rà la radice cuba di effo il lato interno del cubo, che deve servire come camera della carica necessaria. Si avverta, the ficcome si ha bifogno di vari materiali per rivestire la detta camera, e per riporre in effa la polvere; così a deve augumentare la fua grandezza. I pratici l'augumentano fino al terzo di più di quella, che fe è nel modo espresso di sopra determinato . . .

251. Circa le cariche de' fornelli, molte tavole si ritrovano calcolate, tra le quali quelle del Signor Valier. Il medesimo sulla ipotesi che il folido di scavazione fosse un parabolòide, in cui il diametro delle base è doppio della linea di minor resistenza, avendo satte l'esperienze su terreni di terra mescolata con sabbia: .ftimò che le cariche feguir dovessero la ragione de' cubi delle linee di minor resistenza, e perciò le determinò rispetto alla linea di un piede fino a quella di 40. Tuttochè fiffatte tavole fi fieno calcolate intorno alla detta qualità di terre; se ne può far uso nella pratica fenza fensibile errore, anche per tutte le altre materie, nel modo che fegue, Si supponga che si abbia a regolar la carica per un fornello, che si voglia far scoppiare nella sabbia forte, in cui la linea di minor resistenza sia di piedi 12: si cerchi nelle tavole, la carica conveniente a questa linea; ed il numero delle libre, che l'esprime, si divida per 11., il quoziente darà ad un di presso il numero delle tese cube del folido di fcavazione . la cui linea di mi. minor resistenza è di piedi 12., giacchè 11. libre sono sufficienti per elevare una tesa cuba di quella terra, per cui le tavole surono costruite. Per la qual cosa aggiugnendo 4. libre di più per tesa cuba, richiedendosene per la sabbia libre 15. (n. 247.), si avrà la carica necessaria pe 1 proposto caso.

252. Volendosi determinar le cariche ne'casi, ove il diametro della base del solido di scavazione sia il triplo, il quadruplo ec. della linea di minor relistenza; non si può colle cose dette di fopra eseguire. Da alcuni Autori, che han trattato delle mine si è cercato di dimostrare, che le cariche debbano in questo caso essere nella ragione de' cubi de' raggi de' globi di compressione, qualora i fornelli scoppiano in materie omogenee compressibili. Ciò sarebbe vero, se la polvere accesa delle diverse cariche si dilataffe in uno spazio costante, e non si trovaffe minor refistenza nella parte superiore, verso la quale deve fare il suo effetto. Onde avviene, che coll'accrescere le cariche, non si accrescano del pari i diametri delle basi de' solidi fud.

fuddetti; 'e qualunque sia questo accrescimento, deve avere un limite, che si abbia a reputare come il massimo. Mancano su questo particolare dell'esperienze per decidere dell'accrescimento, che possono ricevere colle cariche sovraboadanti i solidi di scavazione, ed i diametri delale loro basi; quindi non può sarsene uso per l'arte di controminare.

a53. Il Sig. Belidoro ha creduto, che possa il diametro del solido di scavazione essere sei volte maggiore della linea di minor resistenza; e perchè si produca tal' esserto, dà la seguente regola pratica per determinare la carica. Moltiplica per 3 la linea di minor resistenza, e'l producto per 100, e col numero che ne risulta determina le libre della polvere necessaria. Fece infatti egli scoppiare nella. Scuola pratica tenuta in Verdun l'anno 1759. un consimile sornello, avendo dato alla linea di minor resistenza 12 piedi, ed alla carica 3600 libre; si produsse un incavo, in cui il diametro della base era di 72 piedi in circa; e le materie surono sbalzate a grandi distanze. Nel 1762. il Sigi di Febure ne

) a . fe-

fece uso nell'attacco di Schweidnitz.

254. Dalle cofe fin qui dette in questo Articolo ne fegue I. Che per controminare una Piazza, non fia da farfi uso di cariche sovra-· bondanti , affinche il diametro della base del folido di scavazione sia doppio della linea di minor refistenza, e le materie sollevate ricadano nell'istesso incavo, senza che vi si possa l'inimico alloggiare II. che per conquassare un terreno omogeneo e piano per una data lunghezza, i fornelli posti alla stessa profondità, debbano tra loro diffare non più del doppio, nè meno di una volta e tre quarti della linea di minor resistenza; giacche essendo più difanti vi resterebbe del terreno non rotto, ed esfendo più vicini, qualora è scoppiato il primo fornello, il secondo si ssogherebbe verso il medesimo, trovando verso questa parte minor resistenza, che verso la superficie del terreno.

is 35. 255. Effendo inoltre ADC il profilo del folido di fcavazione, O il centro del fornello; l'anngolo AOC farà retto; e femiretto ciafcuno de' due OCB, OAB. Se perciò fi voglia far faltare più volte il fito B nel piano AC con fornelli pie 16 di diverso ordine; se gli angoli ABD CBF. che il piano AC forma cogli altri BD, BF fieno femiretti, tutti que'fornelli, che fono tra' medefimi comprefi, faranno atti a rovesciare detto fito, e gli altri che ne fono fuori il lasceranno intatto . Inoltre effendo G, H, R i fornelli, co' quali si voglia far saltare più volte il fito B; deve il fornello A diftare dall' altro G almeno per la linea di minor refistenza di G. e'l fornello R da H per la linea di minor refistenza di H; anzi per gl'incavi, e voti, che fi possono nel terreno incontrare, e per l'elatrezza delle cariche, che con difficoltà fi può conseguire, si dà a tali distanze un quarto di più della linea di minor resistenza. Onde ne segue ancora, che le gallerie, ed i rami tanto di un istesso ordine, che di ordine diverso, debbano distare da' vicini fornelli almeno per una volta ed un quarto la linea di minor resistenza de medesimi .

## ARTICOLO III.

Si determinano i fornelli per le contromine in un profilo di una Piazza di guerra.

Fig. 37, 256. C Ia dato il profilo M N . · Per determinare fotto lo spalto i siti de' fornelli delle fogate; e quelli di primo, e di secondo brdine; dal punto A su AN si prenda AB di 10 piedi in circa; ed al detto punto B si faccia con BN l'angolo NBC femiretto. Si prenda indi BG di q in 10 piedi, se tale è la profondità, alla quale convenga fituare il fornello, ed elevata da G la perpendicolate GH fu BN; che incontri la BC in H; darà questo punto il sito pe'l fornello della fogata (n. 240.). Impesocchè giustamento caricato, scoppiando, eleverà il terreno fino in B , e non più oltre verso il ciglio dello spalto; e presa G m uguale a BG, l'eleverà fino in m verso la campagna (n.255.); onde farà atto ad isloggiare l'inimico, fenza indebolire la difesa della strada coperta.

> 257. Dal punto R distante dal livello della fossata da 2 in 3 piedi, si tiri RO parallela # 5 N

QS, e si prolunghi sino a che interseghi BC in O. Ciò fatto, se HOè uguale, o maggiore di una volta, ed un quarto di HG; sarà O il sito del fornello del primo ordine. Se poi ne sia minore, bisogna, che il sornello O si ponga sempre distante da H per una volta ed un quarto della stessa HG (n. 255.). Infatti abbassata da O su AN la perpendicolare OI, facendosi questa uguale ad IB; per l'angolo semiretto IBO, essendo il sornello giustamente caricato, sarà sempre il suo essetto da B verso N; perciò farà atto a sar saltare gli alloggi, e le batterie, senza rompere il parapetto della strada coperta, siccome su stabilito (n. 240.).

258. Si prenda da O verso C OE che non sia mai minore di una volta ed un quarto di OI, potendola augumentare a proporzione, che sarà necessario per impedire, che l'inimico abbia il libero passaggio per di fote. Non si accresca però di soverchio, per non consumare nelle cariche molta polvere, e sarà E il sito de fornel·li di terz' ordine, come si può chiaramente diamostrare, abbassando la perpendicolare ET.

250. Per avere fotto la strada coperta i fornelli di primo, e second'ordine; si prenda la FL di piedi 10 in 12, e si faccia l'angolo YFK semiretto: ed indi, operando o come sopra, o saccendo intersegare le parallele QR, ED colla FK, si avranno i siti de sontroscarpa, faranno atti a sar saltare gli alloggi, e le batterie situate sulla strada coperta.

260. Per fituare i formelli al livello della fossata, o alquanto al di sotto, ne ripari de bastioni, o di altre opere, per rovesciare gli alloggi, e le batterie sormate sull'alto della breccia; biogna ristettere. I. che per formarsi una rampa accessibile all'inmico, biogna che il riparo sia rovinato almeno nella metà dell'altezza, poiche così si avrà un materiale sussiciente a costruirla. II. che per sar faltare gli alloggiamenti suddetti, senza rompere il rimanente del rivestimento del riparo, per non agevolargii vieppiù l'adito nella Piazza; il sornello scoppiando, deve agire in thaterie eterogenee, onde non si potrà avere un metodo esatto per determinare.

narne il fito (n. 246.). Quindi fi deve cercate, che almeno ad un dipreffo produca l'effetto suo dalla metà dell' altezza verso l'alto della breccia.

261. Sia intanto BXM il profilo fatto su una Fig. 38. faccia di bastione, e Q il sito dove l' inimico può alloggiare . Si supponga DE divisa ugualmente in F, e da F si tiri FG; che faccia con BY nel punto G l'angolo F G B femiretto . Si prolunghi GF fino a che incontri la dinea del piano del riparo \ Su QG fi elevi la perpendicolare FH, che incontri la BG in H; farà questo il sito del fornello , il quale moderatamente caricato, facendofi scoppiare, eleverà il terrapieno da F verso Q. Imperocchè essendo retto l'angolo HFG, e semiretto l'altro FGH; farà anche l'angolo GHF semiretto, onde prendendo RF uguale ad FG, retto fi farà l'angolo RHG, e sarà HF la linea di minor resi-Renza. Se il masso che si oppone alla forza della polvere, fosse omogeneo, si rovinerebbe per tutta l'aftenfione RG : ma l'effetto verso la parte F G viene impedito dalla fabbrica del vivestimento, e della sua scarpa, comanche dalle

dalle materie cadute dalla breccia, le quali formano la rampa; e ficcome per effere questa accesibile deve avere la lunghezza del suo pendio almeno uguale al doppio dell'altezza; così di EG si farà maggiore la base sua, anche perchè le materie dirupate, e di poca liga, naturalmente formano un angolo minore di gradi 45. (n.64.). Per la qual cosa facendosi il masso di detta rampa maggiore di quello, che viene espresso di quello, che viene espresso di quello, che viene espresso di proca la forza della polvere infiammata troverà verso FQ minor resistenza; onde si ssogherà con maggiore di FR, o sia della linca di minor resistenza, ma non determinabile esattamente.

262. Si noti, che se il riparo del bassione sia talmente esteso, che l'inimico si possa alloggiare verso X, allora o il fornello H si dovrà situare più in dentro, o se ne stabilità un altro come L, che disti dalla scarpa interiore, e dal fornello H per una volta, ed un quarto la perpendicolare, che da detto punto L si può elevare su BH, e perviene al piano superiore del riparo.

263. Per fituare finalmente i fornelli fotto la fossata avanti le facce dell'opera, ove l'inimico sa breccia; si tiri a BY ch' esprime il livello della fossata la parallela IK alla distanza di una volta, ed un quarto la linea di minor resistenza de fornelli di prim'ordine. Si prenda Es nguale anche a detta distanza, ed abbassando da s la perpendicolare sS su IK, si avrà in S il sito cercato. Se poi non vi sieno sornelli di prim'ordine, il sito di essi savrà con istabilirii 10 o 12 psedi sotto il livello della sossata colla dovuta distanza della scarpa; lo che à chiaro per le cose anzidette.

## ARTICOLO IV.

Delineare nella pianta di una Piazza di guerra i siti de fornelli di ogni ordine colle gallerie, e co rami, che vi danno l'accesso.

264. Q Uanto alla delineazione de'fornelli delle fogate, e fuoi rami; rapprefenti X la Fig. 39. pianta di una Piazza di guerra, ed M N il pro- 637. filo co' fornelli. Si prenda nel medefimo H r

uguale alla distanza orizzontale de' punti A, e G. Si tirino alle linee esprimenti il ciglio dello spalto le parallele EO EQ, che ne distino per Hr; ed in effe faranno i fiti di tutti i fornelli, i quali scoppiando, lasceranno intatta quella parte dello spalto, che serve di parapetto alla strada coperta, come è chiaro per le cose già dette . Per determinarne la posizione , si prendano fulle parallele tirate, i punti H, H ugualmente distanti dalla capitale A E prolungata, e tra loro pe'l doppio della linea di minor refistenza HG nota nel profilo, o almeno per una volta, e tre quarti. Ciò fatto colla stessa doppia distanza, da H innanzi su dette parallele si segnino i punti K, e si avranno i siti cercati pe' fornelli delle fogate. Si avverta, che se nelle capitali degli angoli falienti, e rientranti vi fi formino de'rami, allora i punti H, e H debbono distare da' medesimi ciascuno per una volta, ed un quarto la linea di minor resistenza ( n. 255.); e tra loro confequentemente per due volte e mezzo la medesima, acciocchè i sornelli non ssoghino ne' rami suddetti.

265. Si da l'acceffo alle fogate dalla strada coperta o con rampe, o con gradini, secondo che lo spalto è più o meno rapido, costruendo per due fornelli un ramo, che conduca ad un punto intermedio a' medesimi, comunicapdovi con due altri gami trasversali; e sarà l'intero lavoto formato a T. Si possono stabilire le sogate anche lungo il prolungamento delle capitali EM, per arrestare i lavori dell'inimico; ed anche in altri siti dello spalto, e della vicie na campagna,

266. Per delineare i fornelli del prim' ordine, fituati fotto lo spalto; si prende XO su'l profilo, che è la distanza orizontale de' punti A, ed I. Si tirino FR, FR parallele alle linee esprimenti il ciglio dello spalto, che ne distino per XO, e facendosi indi lo stesso, che si è fatto per le sogate, si saranno stabiliti i sitti de' fornelli suddetti.

267. Vi si dà l'accesso, o con rami, che vi conducono dal piano della sossata, simili a quelli delle sogate; oppure con costruire una gallesia magistrale NPQ al di sotto della strada coperta lungo la controscarpa, e da questa per mezzo di rami a T si può avere accesso a' sormelli, come si offerva nella figura. In tal maniera si ha il vantaggio di arrestare l' inimico negli attacchi fosterranei, e nella dissa della sossitata, che con cammini fotterranei può intraprendere da dietro gli alloggiamenti fatti sullo factno delle porte agli angoli falienti, e rientanti della controscarpa, anche per sarvi circolare l'aria più facilmente.

268. Si fogliono anche fare nella muraglia della controscarpa delle seritoje per agire colla sucileria dalla galleria nella sossata. Si fanno verso gli amgoli salienti, e rientranti de piccoli magazzini per riporvi tutto ciò che serve per la disesa delle contromine. Se la Piazza è di molta estensione, verso gli angoli salienti, ove la controscarpa gira in archi circolari, si possono formare de sotterranci atti per esercitar una valida disesa nella sossata. Se mai la controscarpa non è rivestita di fabbrica, la galteria magistrale si potrà costrui-

re sotto la banchina della strada coperta.

269. Si noti, che qualora la controfcarpa è rivestita di fabbrica, nella galleria, di distanza, in distanza si possono costruire delle traverse di fabbrica di 2 piedi in circa di larghezza col, paffaggio verso la parte dello spalto, con' delle porte per impedirlo, quando si voglia, per poterla difendere più efficacemente . Se si faccia tal galleria larga piedi 6; e alta 7, e. vi si costitruiscano verso le traverse, de' cammini da fuoco sporgenti nella superficia della controscarpa, potrebbe fervire di alloggiamento ficuro, e comodo in tempo di affedio ad una parte della guarnigione, che potrebbe effer pronta a foccorrere le opere esteriori, e la strada coperta speditamente . I letti pe'l combdo della guarnigione si potrebbero situare per lungo nella parte della galleria corrispondente allo spalto , facendoli lunghi 3 piedi; restando uno spazio di 3 attri piedi, per poter far fuoco per le feritoje . Si avverta anche che neil' imboccature, che i rami hanno nelle gallerie, wi si coftruiscano anche delle porte, per toglicre la comunicazione all'inimico, qualora in qualche ramo & sia introdotto, 270. Stabilendo l'inimico sulla strada coper-

ta le sue batterie verso gli angoli falienti , da una parte, e l'altra della capitale per battere le facce, ed i fianchi, fotto dette parti, costruir si debbono i fornelli, senza che distruggano, scoppiando, la controscarpa, la galleria magistrale, e la capitale, se si voglia di questa faruso per dare accesso ai fornelli sotto lo spalto degli angoli falienti , Quindi debbono distare tra loro pe'l doppio della sinea di minor refistenza, e dallo dette gallerie per una volta ed un quarto. 271. Inoltre nelle Piazze d'armi degli angoli rientranti, fe sono molto spaziose, l'inimico vi fitua le fue batterie in forma circolare, come nella figura 39. fi vede ; perciò colla distanza di una volta ed un quarto la linea di minor resistenza, sì dallo spalto, che dalla controscarpa, bisogna descrivere un arco circolare fu del quale, e dall'una, e dall'altra parte della capitale colle stesse avvertenze, si determinano i siti pe' fornelli. Se poi la piazza d'armi è angusta, si situi un fornello verso la dritta, e l'altro verso la sinistra della capitale colle debite distanze,

272. A' detti fornelli si può dare adito o col mezzo di rami che partono dalle gallerie, capitali, come si osserva nella sigura 39., o con rami che partono dalla galleria Magistrale, traviando, e facendo angoli, se il sito è spazioso, riuscendo in sal guisa più difficile all'inimi incontrarli; giacchè quantunque per le gallerie capitali, si vada più speditamente incontro al minatore nemico, pure questi con faciltà può trovarle, e sventarle, effendo le direzioni delle capitali determinate.

273. Se poi vi fieno delle opere esteriori sullo spalto, che si vogliano minare, sarà necessario prolungare le gallerie capitali delle piazze d'armi, ed al termine di queste, nella campagna fare de' spiragli di figura conica (n. 236.),
che sieno del diamentro di once 4 in circa nella base minore; e di 6 in 8 nella maggiore.
Si fitua alquanto sotto la base superiore di
tali spiragli, una gratitola di serro, acciocchè

l'inimico non gitti per effi ne' rami, e nelle gallerie, granate, e misti puzzulenti. Si avverta, che i rami, che prendono origine dalle gallerie, e conducono a' due fornelli laterali, si possono prolungare verso la campagna, ed aprir si possono in essi altri rami trasversali; e serviranno per lavori di ascalto, per sentire anticipatamente ciò, che l'inimico opera sotterra.

2274. Per determinare i siti de' fornelli nell'interno de' bastioni, e delle opere esteriori, affinche si possa recar gran danno all' aggressore, qualora alloggiato fi fia full'alto della breccia; fi prenda nel profilo della fig. 38 HE; si tirino indi alla Magistrale della faccia del bastione, o di Big. 30. altra opera, dalla parte interna le parallele ps, ps, le quali ne distino per HE. Si stabiliscano i primi fornelli K, k, che sieno tra loro distanti per due volte e mezzo la linea di minor refistenza, se vi sia galleria capitale, e per sole due volte qualora non vi sia . Sulle steffe parallele colle steffe distanze si determinino gli altri fornelli , fino però che si gionga a 10. tese più in quà dagli angoli delle spalle. 275.

275. Se il bastione è voto, si darà l'accesso a' detti fornelli con rami a T, che prendono origine da una galleria magistrale, che dista da' fornelli medefimi per una volta, ed un quarto la linea di minor resistenza, acciocchè non resti atterrata dallo scoppio di essi. Se poi il bastione è pieno, si forma una galleria capitale, la quale colle fue diramazioni conduca alla magistrale, e da questa suffeguentemente si da l'adito a' fornelli con rami ; ovvero fenza far uso della galleria magistrale, si comunica a' fornelli, come si offerva nella figura. Si dà l'ingresfo a dette gallerie pe' loro estremi, e vi si fan sempre de' spiragli verso gli angoli salienti. Lo stesso ha luogo per le opere esteriori, nelle quali si possono anche situare de' fornelli verso le semigole, ove deve l'inimico fissare le batterie in breccia, e vi fi dà l'accesso o dalle gallerie capitali, o dalle magistrali.

276. Per delineare le mine di second'ordine, se queste sono sotto lo spalto, si prenda ED nel profilo della sig. 37., esprimente la distanza orizontale tra A, e T. Si tirino al ciglio del-

Fig. 40 lo spalto le parallele EO, EO, che ne diflino per ED. Indi si siruino su dette parallele i primi sornelli verso gli angoli falienti, che distino tra loro pe'l doppio, o almeno per una volta e tre quarti la linea di minor restflenza espressa nel profilo da ET, se non vi sono gallerie capitali; le quali se vi sono, debbono distare per due volte e mezzo la stessa ET. Gli altri sornelli si segnino in seguito, secondo è detto per quelli di prim' ordine.

> 277. Nelle Piazze d'armi degli angoli falienti si stabiliscano soltanto rami di precauzione, non essendovi sito sufficiente per collocarvi de' fornelli. Nelle altre degli angoli rientranti, si possono situare due fornelli per ciascuna, colle regole date (n. 254. e 255.).

> Si tirino alle facce de baftioni, de' rivellini; delle controguardie, e di altre opere efteriori, le parallele alla diffanza uguale alla linea di minor refiftenza, che hanno i fornelli di mine in tali fiti, la quale fi è già determinata nel profilo; e fu tali parallele fi determinino i fornelli coll' ifteffe regole date.

278. Le gallerie magistrali di second'ordine si costruiscono solamente ne' bastioni, ne' rivellini, ed in altre opere esteriori, e non già sotto la strada coperta per mera economia. Si situano al di fotto di quelle di prim' ordine, acciocche per mezzo di spiragli vi si possa far comunicare l'aere. Alle suddette gallerie, se sono ne bastioni voti, vi fi dà l'ingresso con gradinate costruite negli estremi P, e P; se sono poi ne pieni, si forma una galleria capitale comunicante colla magistrale, facendo l'entrata in R. A quelle de'rivellini fi comunica con una galleria capitale : che viene a terminare nella Piazza nel mezzo della cortina, avendo l'ingreffo in K. Sotto la strada coperta, e lo spalto si comunica con gallerie capitali procedenti da' bastioni, e da altre opere esteriori, come si rileva dalla figura.

279. Dalle gallerie magistrali si da adito a' fornelli sotto alla sossata con rami a T. Si uniscono i fornelli sotto lo spalto da due in due con un ramo, dal cui mezzo si comunica con una galleria o magistrale, o capitale, o finalmente con qualche ramo di quelle gallerie,

che danno l'accesso a' fornelli sotto alla sossita; nelle quali gallerie si sanno anche de' rami di precauzione, come S, S atti per distruggere lo spalleggiamento, che deve l'inimico nella sossita costruire, qualora ne intraprende il passaggio.

280. Ne' fornelli fotto lo spalto avanti le piazze d'armi degli angoli rientranti, ed a quelli fotto le medesime, si comunica con una galleria capitale, la quale ha due diramazioni, una che conduce al bastione, e l'altra al rivellino. Sotto le piazze d'armi degli angoli falienti, non effendovi fornelli di second' ordine, si fanno soltanto due rami di precauzione. Tutte le gallerie di quest' ordine si fanno comunicanti, per poterfi per mezzo di effe con più faciltà esercitare i foccorfi negli attacchi fotterranei : ficcome più chiaramente si ravvisa nella figura, avvertendo che sieno costruite sotto quelle di primo ordine . Costruir si debbono i spiragli ne' fiti , ove colle medefime s'interfegano, per avere liffattamente la circolazione dell' aere, e per poter dalle stelle gallerie superiori gittar fuoco melle inferiori , qualora l'inimico fe ne impa-· drodronisca. Inoltre debbono le une colle altre comunicare per mezzo di gradini.

281. Nelle Piazze di guerra non si debbono regolarmente costruire gallerie, e mine di
terz'ordine. In alcuni casi particolari vi si costruiscono come opere di precauzione. Così si
pratica nelle Piazze posse su qualche altura.
Per opera di precauzione verso la metà dello
spalto si scava intorno intorno una sossata, e
si riempie di materie slegate, perchè non possa
l'inimico proseguire i suoi lavori sotterranei,
o pure si può costruire una galleria d'inviluppo con de' rami verso la campagna.

282: Circa le contromine di qualunque ordine, fi noti I. di non simuovere il terreno, nè mettere materiali di poca tenacirà vicino le gallerie, ed i rami fituati sotto lo spalto, poichè non si potrebbero in caso di bisogno aprire altre gallerie, ed altri rami per andare incontro all'inimico, ed arrestarlo ne'suoi lavori sotterranei. II. soprapporre sulle volte delle gallerie capitali de' rottami, ed altre materie di poca tenacità, acciocchè riesca più difficile all'inimico sco-

vrirle per mezzo de pozzi. III. se mai vi sieno delle acque vicine, le quali possa l'inimico introdurre nelle gallerie, bisogna fare delle deviazioni, o de pozzi se il terreno è atto ad associate e se mai il terreno è di tale qualità le gillerie di second'ordine costruir non si debbono fotto quelle di primo, come si è detto (n.280), ma lateralmente, facendovi anche lateralmente i spiragli.

283. Dalle cose dette sulle contromine, si rileva, che colle medesime, meglio che con ogni altra opera si possano augumentare i mezzi di disesa, e minorare quelli di offesa. Infatti i ripari, ed i parapetti i più resistenti si veggono in breve tempo distrutti dalla numerosa artiglieria, che s'impiega stegli assed). Le opere esteriori le une sulle altre per così dire ammassate, non possono apportare altro vantaggio, che il prolungare per pochi giorni la tesa della Piazza; ed esigono intanto grave spesa per costruirle, e molta truppa per disenderle. Al contrario qualora le contromine sieno ben costruite, bassano pochi per disendersi contro molti; poi-

chè poste sotto lo spalto lungo le capitali, impediscono gli approcci; e poste ne siti, ove deve
l'aggressore alloggiare, possono più volte rovinare le opere, e batterie di lui. Onde a ragione il
Signor Folard stima, che una Piazza provveduta di viveri, e munizioni, si può rendere
inespugnabile, se sia ben controminata, e disesa sia benanche da un savio, ed intelligente uomo di guerra. Infatti agghiadar deve avanti una
Piazza controminata l'Armata la più numorosa,
non sapendo ove porre con sicurezza il piede,
o dovrà perire un'infinità di persone, qualora
sconsigliatamente avanzar si voglia (\*).

CA.

<sup>(\*)</sup> Sulle mine , 'e fulle contromine sono da conolutarsi il Signor Dulacq nella sua Teorica del Meccanismo dell' Artiglieria, il Signor Deidore nel persetto
Ingegnere Francese, il Signor Beidorp negli Elementi di Matematica, ed il Signor Valier in una sua Difsertazione inferita negli Arti dell' Accademia di Parigi. Si legga altresi un compiuto trattato fulla sessi
i. Si legga altresi un compiuto trattato fulla sessi
gegneri, e dell' Artiglieria nelle Truppe Schaoumbourg-Lippe impresso con di Martino Jasciò manoscritto un
Trattatino teorico fullo sesso altresi un socio, il quale è
stato ultimamente pubblicato dal suo Nipote D. Giuseppe.

## CAPO VIII.

Delle Cittadelle, e de' fortini permanenti. Della fcelta de' fiti per costruirvi le Fortezze, e de' vantaggi, e de' disvantaggi di alcuni siti particolari.

## ARTICOLO I.

Delle Cittadelle, e de fortini permanenti.

234. Le Cittadelle sono quelle Fortezze che fi costruiscono per disendere una qualche Città dagli insulti di un attacco esterno, e formale, e per tenere a freno il popolo in tempo di sollevazioni, e di sedizioni (n, 43.). Dunque sormar si debbono o unite alle Città, o in distanza tale, che possano le medesime difenderle col cannone, e col sucile, con sarvi anche delle comunicaziozioni, senza che le Città abbiano dalla parte dell' unione, parti sortificate, dalle quali si possa agire contro i ripari delle Cittadelle.

285. Non fono da costruirsi in mezzo delle Città, poiche non si potrebbero soccorrere in teme tempo di follevazioni. Di più tra le Cittadelle, e le Città convien lafciare uno spazio a guisa di spato, che dicesi spianata, acciocchè non si possa dal popolo, ed anche dall'inimico, qualora le abbia occupate, intraprendere attacco contro le Cittadelle, senza che si esponga a gravi pericoli, ed a lavori laboriosi. Debbono talmente le une essere colle altre connesse, che rimangano le Città discie esternamente, e battute nell'interno, e che non possano bersagliare parte alcuna delle Cittadelle.

286. Inoltre debbono occupare i fiti i più vantaggiofi, ed i più forti, tra quelli, che fono accanto le Città, talmente che possano dominar queste, non meno, che quelle parti della circonvicina campagna, per le quali agevole cosa sia ricever soccorso, o per dove possa riuficir facile all' aggressore di avvicinarsi. Non vi deve poi mancar l'acqua, onde costruir si debbono in modo, che o ne possano avere dalle Città, o ne abbian propria.

237. La loro figura si determina dallo spazio, ch' è necessario occupare per opporre maggioajori ostacoli all'inimico, e per renderle atte ad una più viva, ed efficace tlifesa. Quindi se ne trovano costruite su quadrati, su pentagoni, e su esagoni. A' lati dar si deve la stesfa lunghezza dimostrata necessaria per le Piazze di guerra, giacchè ugualmente resister debbono ad attacco formale; sebbene però sieno da prendersi i lati piuttosto approssimanti al minor limite.

283. Supposto dunque che si voglia ad una Fig. 4s. Città fortificata unire una Cittadella, che entri in parte nella medefima; avuta la pianta della prima, se ne tolgano un bastione, due cortine . e due fianchi de' bastioni collaterali . Si prolunghi indi la capitale del bastione tolto, più o meno, secondo che la Cittadella si voglia più o meno avanzata nella Città, Dall' estremo di questa capitale prolungata; si elevi una perpendicolare, la quale si prolunghi da ambe le parti ugualmente, finchè fia uguale al lato o interiore, o esteriore di quella figura, che dar si deve alla Cittadella. Su tal lato determinato fi descriva l'intera figura, e si fortifichi colle regole date . 289.

289. Le facce de' bastioni della Città, da' quali si sono tolti i fianchi, si debbono dirigere verso le metà delle facce de' bastioni, o veri so il mezzo delle cortine della Cittadella, acciocchè ricevano dalla medessima disesa, e si debbon prolungare sino alla linea della controfcarpa: e detti prolungamenti si dicomo linee di comunicazione. Si avverta di non formar mai riparo in tali parti, ma'una semplice muraglia di 4 in 5 piedi di larghezza, assinchè da' Cittadini non si possa, in caso di rivoluzioni, agire nè col cannone, nè col fucile (\*).

290. Qualora si abbia la Cittàdella costruire suori della Città; si dividerà la cortina corispondente al sito, in cui si vuale la Cittadella situare in due parti uguali. Dal punto di divisione s' innalzi sulla medesima una perpendicolare verso la campagna, che non sia magio-

--

<sup>(\*)</sup> Tutto ciò si ritrova eseguito nelle Cittadelle di Trasbourg, di Barcellona, e di Pamplona, le quali con un loro fronte entrano nelle Città.

re di tese 120. Sull'estremo di questa si elevi un' altra perpendicolare, e si prolunghi ugualmente dall'una, e dall'altra parte; e si faccia uguale ad un lato di quella figura, che fi deve fortificare. Si compisca su tal lato la figura. e si fortifichi . La fossata della Città comunicherà con quella della Cittadella con piccioli fosfi ; formando uno spalto o sia spianata fra una fossata, e l'altra. Si fanno nelle Cittadelle due porte, delle quali una comunica nella Città, e l'altra nella campagna co'rispettivi ponti. Nella figura 41. si può offervare quanto si è detto circa le Cittadelle.

291. I fortini permanenti debbono relistere in ogni tempo, ma non ad attacchi formali (n.44.). Dunque si debbono formare di minor grandezza delle Piazze di guerra, poichè debbono esercitare una difesa minore; e detta grandezza può variare secondo i casi diversi pe' quali è necesfario costruirli. Gl' Ingegneri giudicano atti ad effer fortificati come fortini, il quadrato, il pentagono, ed anche l'esagono, che hanno i lati della lunghezza di 80 fino a 130 tefe, fe fi confiderano come efteriori, e di 60 fino a 100 confiderati come interiori; giacche non effendo efposti ad attacco formale, non debbono esser le fossate tanto prosonde, ne conseguentemente le cortine molto lunghe; ed anche minori si possono sare le semigole.

292. Nella costruzione de medesimi, suole riputarsi non mecessaria alcuna delle parti costitutive di una Piazza di guerra, come la strada coperta, e lo spalto. Più vantaggiosa cosa sarà sempre però se si disponga la vicina campagna
in modo, che sia rasantemente battuta col cannone, e col sucile, acciocchè resti l'inimico
più efficacemente bersagliato. Si debbono i ripari de' detti fortini formare della terra la più
tenace; e dove non vi sia scarsezza di materiali,
si debbono rivestire di fabbrica, acciocchè possano resistere all'ingiurie del tempo.

Della scelta de siti atti ad effer fortificati con maggior vantaggio.

di prescegliere il sito da sortificarsi, deve egli badare, I. che sia di aere persetto, che vi sia dell'acqua, e che abbia de'viveri, o possa riceverli da'luoghi vicini. II. che vi sieno i materiali necessari, ed adatti per sortificarsi, evitando que'stii, ne' quali vi sieno terre arenose e di tenua liga; come anche quelli, ove le pietre, l'arena, e la calce non si possono aver di buona qualità, maggiormente se non vi sieno luoghi vicini, donde sia facile aver fissatti materiali, poichè altrimenti o si sormerà una Piazza poco resistente, o vi s' impieghes rà una spesa eccedente.

294. Badar deve inoltre, che la Piazza nel fito, ove si abbia a costruire, ricever possa la configurazione, e modificazione dimostrata necessaria per accrescere i mezzi di disesa; senza che mai mai fi agevolino le inimiche intraprefe. Onde sfuggir deve i fiti dominati da altri, e quelli foprattufto, che hanno nella vicina campagna degli avvallamenti.

295. Deve insomma presceglier quello, che, posto in paragone degli altri vicini, sia di acrepiù falutare, appresti comodi maggiori agli abitanti, arrechi minor dispendio per renderlo forte; e che colle materie modificate dall'arte, accresca il più che sia possibile i mezzi di disesa, e minori quelli di offesa. Per la qual cosa si hanno a preferire que' fiti, ne' quali fi può costruire una Piazza inacceffibile. Di tal natura fono quelli, ne' quali il riparo, e la controscarpa può effere intagliata nel sasso duro; poichè con difficoltà potrà l'inimico co' cannoni, e colle mine aprirvisi una strada; e gli altri, ove le fossate possono costruirsi in modo, che l'acqua vi scorra precipitosamente, onde ne resta impedito il paffaggio, ancorchè fi fieno ne' ripari formate le brecce.

296. Tra' siti, che render possono una Piazza inaccessibile, sono anche da noverarsi quelli,

2

ove le altezze de' ripari si possono talmente proporzionare colle larghezze, e colle prosondità delle sossate, che formata la breccia, si renda inaccessibile o perchè vi mancano materie per formare la rampa, o perchè questa viene a rendersi troppo rapida, non vi si può da una colonna di soldati salire, senza far uso di gradini, onde può con faciltà respingersi; ed essenda troppo lunga, giunge sull'alto della breccia stanca, ed anelante, onde si potrà con faciltà da' difonsori ributtare, e dissordinare.

297. Nella scelta del sito, non deve l' Ingegnere perdere di mira il fine, pe'l quale lo Stato costruisce una Fortezza. Imperocchè se si voglia, che questa sia costruita in un dato paese per impedire, che l'inimico non vi si stabilisca, dovrà prescegliere siti piani, e bene uniti, acciocchè la possa formare di prim'ordine, vale a dire atta a contenere una numerosa guarnigione per sare delle vigorose sortie contro il medesimo aggressore, il quale per sissatta maniera viene anche obbligato a mantenere un' Armata di offervazione, qualora voglia inoltrarfi; e di più tal Fortezza può servire altresì di Piazza d'armi nella guerra offensiva. Qualora poi si vogliano conseguire gli stessi vantaggi con usare del risparmio, e con impiegare minor numero di truppa, presceglierà i siti intersegati da' torrenti , da' valloni , e da altri offacoli , tutti però da poter effere dominati, e che con difficoltà ammettano nella campagna delle facili comunicazioni; e vi costruirà una Fortezza di secondo ordine: mentre restando la for-22 nemica divifa , qualora cerca l'aggreffore d'investirla, ed attaccarla, una minor guarnigione potrà tenerlo a freno.

298. Se finalmente debba colleuirfi una Fortezza per la fola difefa di un dato luogo, fensa del quale non può l'inimico stabilirsi in un dato paese : si dovrà formare di terz' ordine, e tra' molti fiti , che si possono incontrare , debbono in prima scegliersi quelli, che sono inattaceabili o perchè fon circondati da erti pendi, e da valloni, o da acque, che non si possono deviare; onde vengon a tener lontano l'aggref-·Q 3 fore

fore per l'estensione della giusta portata delle armi da suoco. In mancanza de' medesimi, si prescelgano quelli, che rendono la Piazza inattaccabile in alcuni mesi dell'anno, come i paludosi, che son praticabili ne soli mesi di state. In ultimo luogo si abbia riguardo a que siti, ove si può la Fortezza rendere inaccssibile (n. 296).

299, Si-noti che se una Fortezza si abbia a costruire in luoghi, dove non ve ne seno altre vicine, si deve aver somma cura nella scelta del sito, accioeche riesca della migliore costruczione possibile; lo che anche si deve proccurare, allorche si destina-per magazzino di munizioni di altre Piazze. All'opposto qualora vi sieno altre Piazze vicine, e servir non debba per Piazza d'armi, e di munizione di este, potrà fassi ammeno di una scrupolosa estatezza, sempre che però si abbia un considerevole risparmio.

Andrew State of the second

## ARTICOLO III.

De vantaggi , e de difvantaggi di alcuni siti particolari, con alcune regole generali per fortificarli .

300. T fiti montuofi fone di buon sere, ed apprestano difficoltà all' inimico in traghettare le artiglierie, ed in battere da vicino la Fortezza, però possono con faciltà bloecarfi, onde fi arrefta ogni foccorfo, e per lo più scarseggiano di acque. Quindi non si debbono fortificare, che ne' cafi di pura necessità, nella quale fi dovrà la Fortezza adattare alla natura del fito . Vi fi hanno a costruire delle grandi cisterne, e conserve di acqua : e vi si debbono formare opere esteriori per battere il piede del monte, e per iscoprire, e beffagliare l'aggresfore verso quella parte della campagna, per la quale fi può più facilmente avanzare .

201. I fiti avvallati non hanno che foli difvana taggi. Gli altri che partecipano di monti, 4 di piani, arrecano difficoltà in ben fortificarli,

poiche non vi si possono facilmente reciprocare gl' interni foccorfi , e l'esterne difese , e restano sempre dominati. Qualora sia neceffità di edificarvi Fortezze, bifogna occupare le parti dominanti, e se queste sieno molte, vi si possono costruire de' forti particolari ; formandovisi altres) traverse, e cavalieri per custodire le parti della Piazza, che vengono a rimaner dominate. .. 302. I luoghi paludoli , e dove l'acque ristagna, sono di aere dannoso; ma arrecano difficoltà all'inimico, poiche dovrebbe intraprendere laborioffimi lavori, per attaccarli; anzi fe le paludi, e le acque hanno molta estensione; si rendono inattaccabili, specialmente se non si possono deviare. In fortificare, consirvili siti , fa badi, che si abbia la comunicazione nella campagna, e che questa non possa effere con faciltà forpresa; onde alcuni Ingegnerei propongono un' avantifossata molto profonda, da non poterli dall'inimico attraverfare , fortificando alcuni piccioli posti avanti la medesima disposti in modo, che occupandoli l'inimico, non ne posfa far uso per offendere la Piazza

203. I fiti al lido di mare fono di aere perfetto; si possono agevolmente soccorrere per mare , e per terra. Qualora vi si abbiano a costruir Fortezze, dalla parte di terra, si fortifichino colle regole date ; dalla parte del mare poi bisogna esaminare la disposizione del lido, e del mare; comanche i venti, che vi dominano, e le correnti, che dal fluffo, e dal rifluffo. derivano, poiche, siccome a seconda di tutte fiffatte cofe, deve l'inimico determinar la maniera, colla quale possa un' Armata navale attaccare confimili Fortezze, così a norma anche delle offese, bisognerà adattare le difese.

204. Se poi ad una qualche Città marittima adattar fi voglia un porto; fi deve della parte del vento più predominante, e solito. a produtre tempefte nel mare, formare un argine con de' groffi scogli innanzi, a guisa di un riparo con parapetto. Sia quelto costruito di soda fabbrica; facendolo girare con facce, con fianchi , e con cortine in modo, che il detto porto ne rimanga da pertutto circondato , eccetto che dalla parte, ove il maie resta più placido, in cui 305

vi si lascia l'ingresso, il quale deve esser ben diseso o da qualche forte posto all'estremo di detto argine, o dalle sortificazioni della Città, o di qualche Cittadella.

205. Volendofi fortificare le spiagge , ed i lidi , senza che vi si costruiscano Fortezze ; si formeranno delle batterie, e de' fortini permanenti. ne' fiti più atti allo sbarco, e da' quali si pos-. fa dominare il mare, per islontanare l'inimico. Se poi si abbiano a fortificare le Isole, se que-Re fono vicine al continente in modo e che da effe fe poffa il medelimo berfagliare col cannone : farà utile fortificarle, maggiormente qualors fia facile al nemico d'impadronirsene. Se poi fono dal medefimo lontane, fi fortificheranno addovere , se sieno pochi i siti ne quali tentar fi possa lo sbarco e si possa tra' medesimi reciprocare l'interno soccorso : poiche effendo molti, sarà impresa molto dispendiosa il volerli fortificar tutti, e fortificati non si potrebbero efficanemente difendere, pe'l gran numero di truppa, che vi abbifogna; ne mai s' impedirebbero le sorprese, e le invasioni.

306. Finalmente i siti vicini a fiumi danno generalmente il vantaggio di formare delle chiuse di acqua per produrre inondazioni ne lavori nemici ; e di aver le fossate secche ne primi giorni dell'assedio, e piene di acqua negli ultimi, secondo fu detto (n. 93.); ed inditre appressano il comodo di soccorrere più speditamente, e con minor dispendio la Piazza; qual vantaggio ha pur l'inimico, che attacca.

207. Se si voglia edificare una qualche Fortezza vicino a fiume; cfaminar conviene, se le rive sieno stabili, e se gli alvei sogliano cambiare, poiche da tali mutazioni grave danno ricever ne potrebbe. Di più se un qualche siume passar debba per mezzo una Fortezza, o Città fortificata, se gli dia l'ingresso, e l'uscita per mezzo delle cortine costruite su di archi con tinuati, acciocchè sieno disese da fianchi, emai si faccia passare pe' bastioni, per non indebolirli.

308. Nel caso, che le acque del fiume sieno tante, che una cortina di regolare lunghezza

non sia sufficiente pe'l libero scolo di esse, in questo caso si prenderà a sortificare un lato più lungo, con uno de' merodi, de' quali si dirà nel Capitolo che segue, costruendo avanti le cortine di tal·lato delle opere esteriori, per occupare que' siti, che vantaggiosi esse porceboro all'aggressore in tempo di attacco (\*); avveratendo, che se il siume sosse distante dalla Fortezza da 100 in 120 tese, sarà utile con delle opere esteriori pervenirvi, per togliere all'iniamico, lo spazio tra detto siume, e la Fortezza, e rendergli più difficile pereiò l'attacco.

ĈA-

<sup>(\*)</sup> In tal modo fortificò il Maresciallo di Vaubana la Piazza di Uningà.

Della Fortificazione de' poligoni irregolari.

## ARTICOLO I.

Si dà un' idea generale del metodo da renersi in costruire le Piazzo di guerra ne' siti irregolari,

Non fempre i siti, ne' quali si costruiscono le Piazze di guerra, si possono racchiudere in poligoni regolari; quindi avviene, che si rendano anch' esse i irregolari, cioè
tali, che si trovi difformità nelle parti simili;
onde le facce non sono uguali alle facce, i sianchi a' sianchi, le cortine alle cortine, e gli angoli agli angoli, tuttoche sieno della medesima specie. Intanto i detti poligoni irregolari
si possono distinguere in tre classi. Nella prima sono da noverare quelli, i quali si possono trassormare in altri, che sono regolari. Nella seconda, si comprendono quelli, che sono reduci-

ducibili a regolarità per approfimazione. Alla terza finalmente fi appartengono tutti gli altri poligoni irreducibili.

310. L'oggetto, pe'l quale fi costruisce una Piazza di guerra è sempre lo stesso, o che si fortifichi in siti regolari, o in irregolari; e perciò cogli stessi principi costruir si deve negli uni, che negli altri, Ma siccome più difficile riesce l'applicazione de' medefimi, allorche i siti sono foggetti ad irregolarità, a cagione della complicazione diversa delle circoftanze, che si posfono dare; così per non dare in errori, bisogna attentamente cercare, di ridurre a' poligoni regolari quelli, da' quali i fiti irregolari fono terminati. Se ciò non si possa con esattezza conseguire, si saccia per approssimazione. E qualora i poligoni fieno irreducibili, ticorrer conviene a' metodi particolari dedotti da' principi flabiliti .

311. Inoltre in fortificare i fitt irregolari, non fi perda mai di mira la neceffaria proporzione, che deve ferbarfi tra la pianta, e'l profilo, acciocche possano con vantaggio impiegarsi le armi da suoco. E dove finalmente evitar non si possa qualche disetto nelle parti costitutive di una Piazza di guerra, si abbia ricorso alle opere accessorie, e ad altri ripieghi, che l'arte, non iscompagnata dal genio, saprà sugerire ne' casi particolari. Onde si dirà negli Assicoli, che seguono, di tutte sissatte cose.

## ARTICOLO II,

Del modo di fortificare i fiti irregolari reducibili dentro poligoni o efattamente regolari, o per approffimazione,

312. A lunghezza de' lati di un poligono, che si voglia fortificare, come esteriore, è compresa tra le tese 190 in 130; e tra le tese 160 in 100; se è interiore (n. 146.). Gli angoli poi, che detti lati comprendono, non debbon essere minori del retto, nè molto ottus, affinchè gli angoli de' bastioni non si rendano minori di gradi 60, nè maggiori di 110, o al più 120 (n. 113). Ogni poligono dunque,

que, che abbia i lati uguali, e le condizioni additate, sarà esattamente regolare in termini di fortificazione. Se poi abbia le detre condizioni, ma dissuguali sieno o i soli lati, o gli angoli, o gli uni, e gli altri, sarà più o meno approssimante alla regolarità.

213. Per vedere in prima, fe un sito irregolare sia reducibile ad esser terminato da un poligono perfettamente regolare ; si levi di esso la pianta, e determinato, che sia di qual'ordine si abbia la Piazza a costruire, s'includa di detta pianta la parte più necessaria, e più vantaggiosa in un-quadrato, intorno al quale si circoscriva un cerchio. Se ciò poi eseguir non si posta, si fegnino fulla pianta istessa tre punti i più distanti, ed i più vantaggiosi ad includersi nella Piazza. Si faccia pe' medesimi passare una circonferenza di cerchio, ed in questo vi s'iscriva un poligono regolare, che dal quadrato in poi fia del minor numero di lati, la lunghezza de' quali sia fecondo fu detto ( n. 312 ). Il poligono poi si fortificherà nella maniera esposta (n. 140 a 142), o che sia da considerarsi come

come esteriore, o come interiore.

314. Si noti, che ficcome non tutte le figure regolari fono geometricamente iscrittibili ne' cerchi; così qualora fia dato il raggio di un cerchio, non si potrà determinare colla geometria il lato di ogni poligono, che vi si debba iscrivere. Per determinarlo intanto, secondochè si voglia considerare il poligono efferiore o interiore, così si vegga nelle tavole calcolate (n. 130. e seguenti) se il raggio dato, corrisponda all'esteriore, o interiore del poligono della stessa all'esteriore, o interiore del poligono della stessa si con della stessa si con la la lunghezza del lato ricercato in amendue i casì.

315. Qualora poi in dette tavole il raggio dato non si rinvenga, facendo uso delle altre calcolate col metodo ordinario (n. 150, e seguenti) si determini con una regola di proporzione, siccome si è avvertito (n. 153), così se si abbia a sortificare interiormente, come se si debba fortificare esteriormente; purchè non si voglia il detto poligono iscrivere praticamente, o come dicesì a tentone.

316. Non sempre i siti irregolari si possono racchiudere ne' cerchi, o perchè hanno una lunghezza maggiore della larghezza, e volendole fare uguali, si viene di molto a minorare, o ad accrescere il sito necessario per la Piazza, o perchè altre circostanze ne impedicano l'esecuzione. Se sia la lunghezza del sito maggiore della larghezza, si potrà iucludere in una ovale; poichè iscrivendo in essa praticamente quel poligono che più convenga, questo, tuttochè abbia gli angoli diffuguali, pure atti faranno ad effer fortificati, potendosi evitare i molto acuti; ed inoltre avendo i lati uguali, fi approffimerà alla maffima regolarità.

317. Per descrivere intanto l'ovale, qualora si abbia la pianta del sito da sortificarsi, si può eseguire in tre maniere diverse, La prima usata dall' Ingegnere Sangiuliano, si ha con includere le parti più necessarie della pianta in un rettangolo, intorno al quale supposto, che sia Fig. 43. ABCD; fi descrive l' ovale nel modo che segue. Si facciano centri i punti A, e B, e coll'intervallo, che più fi stimerà convenire, si detere

termini il punto E d'interfezione. Indi col centro E, e coll'intervallo E A si descriva l'arco circolare AB, il quale, fecondo che il raggio è maggiore, o minore, aggiungerà più, o meno spazio al rettangolo. Si facciano confimili costruzioni rispetto agli altri lati, e resta l'ovale descritta. La suddetta descrizione è puramente arbitraria, e si può usare ne' casi, che non sia determinata nè la lunghezza, nè la larghezza del fito.

318. Se sia poi data la lunghezza AB, e Fig. 43 la larghezza CD, si dispongano le medesime in modo, che s'interfeghino ad angoli retti, e per metà nel punto E, onde sia AB l'affe mage giore, e CD il minore. Si prenda indi BG, che sia minore di ED. Si faccia DL uguale a BG, e si tiri GL. Nel punto G si formi l'angolo LGQ uguale all'angolo GLQ. Si prenda EH uguale ad EQ, ed EF uguale ad EG, e si conducano le rette QF, FH, HG, G Q. Co' centri poi G, ed F, e cogli uguali intervalli GB, FA si descrivano gli archi PO, MN, e co' centri Q, ed H, e cogli interval-R

li QD, HC, si descrivano gli archi OM, PN, e resterà così descritta l' ovale. Imperocachè QL è uguale a QG, perchè si oppongono ad angoli uguali; LD è uguale a GB, o sia GO, onde la intera QO sarà uguale alla QD, e conseguentemente alla retta QM; sicchè l'arco BM si unisce cogli archi PO, NM ne' punti O ed M. Non altrimenti si dimostra, che l'arco PN si unisca cogli medesimi ne' punti P, ed N.

319. Si può anche descrivere l'ovale, qualora sia dato il solo asse maggiore AB. Si divida questo in tre parti uguali ne' punti C, e
D. Co'centri C, e D, e cogl' intervalli CA,
DB, si descrivano due cerchi, che s' interseghi,
no ne' punti E, ed F. Si conducano le rette
CE, CF, DE, DF, e si prolunghino sino a
che incontrino le circonferenze di detti cerchi
ne' punti G, H, Q, L. Co'centri poi E, ed
F, e cogl' intervalli EG, FH, si descrivano
gli archi circolari GML, HNQ, e si avrà
l'ovale ANBM, di cui AB sarà l'asse maggiore, MN il minore, ed EDFC il rombo,

come è facile a dimostrare. Si avverta, che sempre che il sito il permetta, si deve la descrizione di quelta ovale preserire alle altre due, poiche si approffima più al cerchio, essendo l'asse maggiore al minore ad un di presso come 4 a 2. Onde le figure che vi s'iscrivono, avranno minor diffuguaglianza negli angoli, e perciò fono foggette a minori irrego-Jarità .

220. Che sia nella suddetta ovale l'asse maggiore al minore, come 4 a 3, si può agevolmente dimostrare. Imperocchè il triangolo CDE è equilatero, e la sua base CD è divisa dalla perpendicolare EO ugualmente in O; perciò effendo il quadrato di CE uguale a' quadrati di CO, EO; ed il quadrato di CO la quarta parte del quadrato di GD, o di CE; sarà il quadrato di EO uguale a tre quarti del quadrato di GE, o di CD.. Or se si supponga CD uguale a 1000, farà il fuo quadrato 1000000, e quello di EO 750000, ed estratta da questo la radice, sarà EO ad un di presso uguale ad 866, ed EF a 1732. Inoltre le R 3 due

due FN, EM sono uguali alle due FH, EG, come raggi di cerchi uguali; ma ciascuna di queste è doppia di CD, dunque anche ciascuna delle altre FN, EM è doppia della istessa CD, e la loro somma ne fara quadrupla, ovvero uguale a 4000. Se dunque da detta somma fi tolga la EF di 1732, resterà NM di 2268; ma l'asse grande AB, come triplo di CD è uguale a 3000; quindi sara AB ad NM come 3000 a 2268, o come 1000 a 756, vale a dire come 4 a 3 ad un di presso.

321. Dopochè con uno de' modi esposti si si sito irregolare da sortificare incluso, come Piazza di guerra, in una ovale, si descriva in questa praticamente quel poligono, che più convenga, cominciando l'iscrizione da uno de' versici dell'affe minore, perchè si evitino nel maggior numero de' poligoni gli angoli molto acuti. Si proccuri però sempre, che i lati sieno della lunghezza di 190 in 150, se'si abbia a considerare come esteriore; lo che avviene, quando gli angoli de' bastioni si vogliano nel perimetro dell'ovale, e le cortine in dentro; sie-

no poi i detti lati della lunghezza di 160 in too se sia da fortificarsi il poligono interiore (n. 146); lo che si può praticare qualora non fi voglia reftringere il fito, ed i bastioni si abbiano a costruire sporgenti in suori.

322. Determinato in siffatta guisa il poligono, si misurino gli angoli. Se si ritrovino non molto differire tra fe, e con quello della figura regolare dell'istessa specie, si fortifichi come su stabilito nel Capitolo V. di questo Libro. Se poi abbiano notabile differenza, si rapporterà ciascun lato a quel poligono, che l'angolo adiacente addita esattamente, o per approffimazione, dando qualche moderazione a' fianchi, ed alle femigole, acciocche si abbiano difese rasanti, e bastioni meno difformi; con avere benanche prefenti le circostanze particolari del sito, in cui la Piazza si costruisce, secondo si è avvertito (n. 144).

323. Sia per modo di esempio X l'ovale de- rig. 45. scritta, ed ABCDEF un esagono iscritto in essa. Si supponga in prima che si abbia a considerare come un poligono interno. Se i lati R A fienofieno uguali a quelli determinati rispetto all'esagono ( n. 132 ), e gli angoli poco differifcano tra se, e da quello dell' esagono; se ne descriverà la Magistrale, come su stabilito ( n. 140 a 142 ). Se poi vi fia tra gli angoli notabile differenza; fi esaminini l'angolo FAN, e supponendo che appartenga ad un pentagono, fi facciano le femigole AM, AM della lunghezza espressa nelle tavole (n. 131.), se il lato è dell'istessa lunghezza, che in quelle, si è determinato avere il pentagono interiore; altrimenti fi accrescano, o minorino, siccome di fopra si è avvertito. Si stabiliscano gli angoli a' fianchi SMF, SMN di gradi 100; fi diano a' fianchi, ed alla capitale le lunghezze, che loro competono o efattamente, o per approffimazione, e conducendo le rette RS, RS, fifarà delineata la Magistrale del bastione MSR SM. Si esamini indi l'angolo MBC; se questo fra uguale all' angolo di un esagono, o che poco ne differisca, fi fortifichi, come su detto (n. 140), modificando soltanto la semigola BN, ed il fianco NP in modo, che fi rendano rafanti le linee di difesa MPQ NSR. Si profiegua col metodo istesso, e restera delineata la Magistrale rispetto all'esagono iscritto nell' ovale, considerato però come poligono interiore.

324. Se considerar si debba l'esagono suddeta to, come esteriore; vi si potrà delineare la Magistrale, con adoprare le tavole calcolate (n.132.), e le costruzioni da esse dedotte (n. 140. a 142); o le altre dedotte dal metodo comunemente ricevuto di descrivere la Magistrale (n.150 e seguenti) (\*).

325. Se dunque si abbia una Città che fortissicar si debba con cortine e bastioni, e sia ad

<sup>(\*)</sup> Il Signor Dedider nel Perfetto Ingegnere Francofe, fortifica i poligoni iferitti nelle ovali come estefiori, e col mètodo ordinario, del quale si serve anche per sertificare qualunque figura irregolare. Per
agevolare po la iscrizione de detti poligoni nelle ovali, ha calcolato alcune tavole, colle quali, data la lunghezza dell'interno recinto della Piazza; si ha l'inteto asse maggiore, il minore, la specie del poligono, che si può nell'ovale con tali condizioni iscrivere, e l'al'unghezza del son lato; avvertendo, che
tali determinazioni si sono fatte solamente rispetto
a' quadrati sino a dodecagoni, i di cui latt esseriori
funo compresi fra le tese 190 in 160.

un di presso di figura irregolare, e che non vi fieno antiche muraglie da doversi conservare intatte; si leverà la pianta della medesima, e s'includerà o in un cerchio, se sia possibile, o in una ovale. In sistatte figure s'iscriverà quel poligono che più convenga o esteriore sia, o interiore; e si fortificherà, come di sopra si è sato vedere; lasciando però spazio sufficiente per costruire i ripari, e gli alloggi de' soldati, qualora nella Città non vi sossero.

326. Avviene sovvente, che i siti da sortisiearsi sieno talmente irregolari, che non si possano includere nè in cerchi, nè in ovali. In questo caso proccurar si deve, di comprenderli in poligoni, i cui lati, ed angoli quantunque sieno dissuguali tra se, pure abbiano le condizioni additate (n.312); lo che, si può conseguire mote volte con trasformare le sigure de siti suddetti in altre sigure soggette a minori irregolarità. Infinite intanto possono effere le maniere di sare tali trasformazioni. Se ne rapporta qui qualche esempio riguardo a quelle, che possono ricevere accrescimento, o diminuzione,

e conseguentemente compenso tra gli spazi, che si aggiungono, e gli altri, che si tolgono.

327. Sia ABCD una di fiffatte figure, il rie 46 cui lato AB fia troppo lungo, l'altro CD corto, e degli angoli in B, ed in A fia ciafcuno minore del retto. Si prendano AM, BN di lunghezza tale, che MN refti tra'limiti di un lato di poligono interno. Si elevino da M, ed N le perpendicolari MR, NO, le quali incontrino la CD prolungata, in R, ed O.

La figura MRON farà la ridotta, avrà gli angoli, ed i lati attì ad effer fortificati, e ad un di presso uguaglierà la prima.

328. Qualora poi si abbia la stessa figura, e si possa accrescere verso il lato maggiore AB; Fiz 47- si divida questo ugualmente in E, e s'innalzi la perpendicolare EF uguale ad AE; e condotte le rette AF, BF, si avvà un' altra figura, in cui si ritrovano corretti gli angoli in A, e B, ch' erano troppo acuti; l'angolo B sarà retto, e non sarà più necessario di fortificar il lato AB eccedentemente lungo. Si avverta però, che se mai il lato AB sia molto lungo,

e che lunghi di soverchio si facciano gli altri AF, AF; allora la perpendicolare EF si farà minore, e si avrà l'angolo in F maggiore del retto, ed i lati saranno minori.

329. Finalmente, se non si possano mettere in pratica queste maniere particolari in fortissicare un dato sito irregolare; si vadano adattando intorno al medesimo, lati di giusta misura, che formino angoli non minori del retto, finatanto che se ne cinga l'estensione col minori numero possibile. Determinato che sia in qualunque de suddetti modi il poligono, si descriva la Magistrale del riparo, come è detto di sopra (n.323, e 324.).

330. Da molti Ingegneri si dà la seguente maniera generale di sortificare i poligoni irregolari. Formano sempre ciascuna semigola uguale alla quinta parte del lato interiore. Se questo è lungo 60. sino ad 80. tese, stabiliscono il fianco di tese 15, coll'angolo di 100, gradi. Se poi è di 80. sino a 100, augumentato il fianco di una tesa a misura, che il lato cresce di 10. Essendo il lato di 100. sino a 140,

l'augumentano di una tesa, secondo che esso lato cresce di 5. Finalmente, se i lati sono della lunghezza di 1490 sino a 1600, sanoo i sianchi maggiori di mezza tesa a misura, che essi lati crescono di 5. Dagli angoli de sianchi per gli estremi de sianchi opposti tirano le linee di dissa rasante, e coll'incontro di esse resta la Magistrale delineata.

## ARTICOLO III.

Del modo di fortificare i poligoni irregolari irreducibili.

331. S I debbono non di rado fortificare alcuni fiti irregolari comprefi da figure, che
non fi possono in altre trasformare, come avviene in fortificare Città di già costruite, nelle quali si vogliono ferbare intatte le sue antiche muraglie. Quindi avviene, che s' incontrino lati
troppo lunghi, o troppo corti; angoli salienti,
rientranti, e molto acuti. Per la qual cosa è
pecessità dare i metodi particolari per sortifi-

270

carli, per farne uso poi in sortificare quelle figure, che a tali irregolarità si ritrovono soggette.

332. Si supponga che il lato A B sia eccedentemente lungo. Si offervi se sia divisibile in due parti, delle quali ciascuna sia tra' limiti de'lati interni . Se abbia tal condizione , si divida ugualmente in C. Si costruiscano in A. e B i bastioni, secondo i poligoni a' quali fi vogliano AC, CB rapportare, e secondo che questi lati sieno di maggiore, o minore lunghezza. Si determinino le cortine corrispondenti a detti lati, ER, MP; e ne' punti . R, e P si formino gli angoli di gradi 100. Si stabiliscano i fianchi RL, PQ, alquanto maggiori degli altri EF, MN per arrecare maggiore offesa all' inimico, che viene all' attacco de' bastioni laterali. Ciò satto si tirino le linee di difesa MQX, ELX, e col loro incontro fi ha la pianta dell' intero bastione PQXLR che dicesi piatto; e resterà il lato dato ben fortificato.

333. La fossata avanti tal lato fortificato,

tuttochè si possa fare della stessa arghezza, che è stata dimostrata necessaria (n. 88.); pure sarà più vantaggiosa, se non si faccia più larga della lunghezza del sianco minore EF, o MN, poichè in sissatta guisa da' sianchi del bastione piatto si efercita una disesa sempre maggiore dell' ossesa, che può l'inimico sare. La linea poi della contrascarpa si dirigerà agli angoli delle spalle de' detti tre bastioni, acciocchè la sossatta resti da pertutto ben disesa. Si avverta, che se il lato dato sia talmente lungo, che sia divisibile in tre lati uguali, vi si costruiranno nella stessa maniera due bastioni piatti.

334. Si supponga inoltre, che il lato dato ecceda dalla giusta lunghezza talmente,
che con istabilirui un bastione piatto nel mezzo, restano le cortine minori di 15 tese in
circa della necessaria loro lunghezza. In questo
caso in vece del bastione piatto si sa da alcuni
Ingegneri uso del mezzo bastione, per accrescore la lunghezza nelle cortine, Si costruisce come segue. Sia AB il lato dato; all'estremo ris 49.
B si costruisca il bastione, dando alla cortina

MP la giusta lunghezza. Si stabilisca il fianco PO, che formi l'angolo in P di gradi 100. e che sia più lungo di MN, e si conduca MQX; si prenda XQ di quella lunghezza, che sarà necessaria per le circostanze del sito, in cui si fortifica. Si conduca poi XR in modo, che l'angolo OXR non differisca molto dal retto, . l'angolo XRE sia approffimante ai gradi 100. La fossata si farà sempre di minor lunghezza del fianco PQ. La linea della contrascarpa si dirigerà agli angoli delle spalle, ed a 5 in 6 tele distante da X su XR, acciocche si possa da XR fare una difesa maggiore dell' offesa.

335. Si poffono benanche i lati molto lunghi fortificare, con costruirvi nel mezzo una feconda picciola cortina con due altri fianchi. Nel far uso di questo metodo, che dicesi rinforzato, badar si deve, che le linee di difesa, ovvero le facce de' bastioni costruiti agli estremi del dato lato, prolungate, terminino a' vertici degli angoli de' fianchi della feconda cortina, e non sieno maggiori di tese 130 in 135. Di più deve la seconda cortina effere di tale lunghezza, che i difenfori de' fianchi di effa, non s' incomodino scampievolmente nel far fuoco. A' fianchi finalmente dar fi deve una lunghezza non minore della metà di quella, che hanno i fianchi de' bastioni.

336. Sia intanto 'il lato AB da fortificarfi Fig. 50. col fuddetto metodo. Si determinino le femigole AM, BN proporzionare al lato AB. In M, ed N si formino gli angoli a' fianchi di gradi 100 : e fi stabiliscano de fianchi steffi le lunghezze colles regole dimostrate ( n. 109. ). Si divida M N in tre parti uguali ne' punti G, ed I. Si elevino le perpendicolari GH, IK di 12 tele in circa, e fi tirino le linee di difela KC D, HEF, le quali incontrandos colla capitale , determineranno le facce DC, EF, purche quelle non fi Vogliano determinare , fecondo fu detto (a. 116.) Se poi co centri D. ed F. e cogl'intervalli D K; FH fi descrivano due archi circolari , che interfeghino M'N ne punti R, ed L : e fe f tirino RH, LK, HK, reftera delineata la Magiffralo dell'intero fronte."

337. Si avverta, che se mai non fi voglita far

fiachi della detta coftruzione per istabilire i fianchi della seronda cortina; si debbono sempre gli angoli di essi formare di gradi 100 sino a 105. Inoltre si noti, che, quantunque con questo modo di sortificare, resti indisso il piede della seconda cortina, poichè non si ha una lunghezza corrispondente all'altezza del riparo; pure perchè non può l'aggressore avvicinassi, separache passi per mezzo a' suochi de' sianchi de' bastioni, è uni tal metodo vantaggioso in quale de caso particolare, potendos, avanti la seconda cortina sevare un sosse molto al di sotto il livello della sossi un sossi possono puranche, i lati, lunghi sor-

tificare son prendere le gole de baftioni che fi fituano agli estremi interamente fu i medesimi.

18. 51. 51. per esempio A.B. un lato di un poligono interiore divese 190. Si prendano, le gole intere A.C., B.B. sull medesimo se si cortina C.E. so i bastioni. In sissante la cortina C.E. se farà minore, es minore si farà anche la linea di discia, de quali altrimenti farebbero esecdenti.

339. Hanno altri fortificato i lati lunghi costruendovi in mezzo un dente . Dividono il lato in due parti uguali, indi prendono KL di go fino a 40 tele, e co' centri K, ed L, e Fig. 52. coll' intervallo sempre minore di KL descrivono due archi circolari, che s' intersegano in M; ed unendo poi le rette LM, KM, fi ha il dente, il quale avrà l'angolo M sempre maggiore di gradi 60. Or ficcome le facce del dente non si possono difendere, che con suoco ficcante, perciò non è da farne uso; come non è da far uso altresì del metodo di fortificare a denti di fega : poiche per la moltiplicità degli angoli fi rende il lato fortificato foggetto ad effer più facilmente rovinato; e per gli spazi che di esso occupano i parapetti, fe ne minora la difefa. 340. Quanto a' lati troppo corti; fi avver-

340. Quanto a' lati troppo corti; fi avverta, che fe la loro lunghezza uguagli quella che
dar fi deve alla cortina, fi poffono fortificare
con prendere le femigole fu' lati contigui, cos
me fi offerva nel lato AB. Ma fe ciò non fi Fis sapoffa praticare a cagione, che i lati contigui
fono anche corti; in tal cafo bifogna configui-

rarlo altrimenti, come a tenaglia femplice CE D, fempre che si possa recedere dalla direzione CD; ed una tal maniera si potrà mettere in pratica ogni qualvolta l'inimico non abbia sito proprio per allogiarsi avanti detto fronte, come avviene ne' luoghi montuosi. Se tal direzione poi mutar non si possa, essendi il lato molto corto o si prenderà per gola di un bastione, come si è fatto del lato CF, o si fortificherà con un solo bastione, qualora sia necessità di fortificarso.

341. Gli angoli minori di 60 gradi non pos-

fono fortificarsi (n. 113.). Se mai però si abbia un angolo di gradi 60, o alquanto maggiore; nel caso, che non si abbiano a seguire le direzioni de' lati che il formano, si potrà prendere per l'angolo del bastione. Sia insatti Eig. 54 ABC; si prendano le facce BD, BE, di quella lunghezza, che richieggono non meno AB, BC, che gli spazi, che si debbono nella campagna bersagliare, e si formi il bastione HDBEI, rispetto al quale abbiano le cortine le direzioni HA, IG. Qualora poi seguir si debbano

bano le direzioni de' lati AB, BC; effendo i Fis 55 medefimi molto lunghi, fi situeranno i bastioni dimezzati M, ed N a giusta distanza dagli altri A, e C. Se sinalmente i lati sono molto corti, fi sortificherà l'angolo suddetto con un bastione spaccaso come si offerva nella figura 56; questa maniera però di sortificare usar non si deve, che ne' casi di pura necessità, poichè il bastione si rende molto debole.

342. Se l'angolo ABC sia rientrante, e non rie 52. si possa togliere con sortificare il lato AC; e se i lati AB, BC sieno di giusta lunghezza, si sormeranno in A, e C due bastioni, ed in B si costruirà un bastione piatto, ovvero una piattasforma MON. Ma se poi i lati sieno molto eorti, o si sormerà la sola piattasforma, o i soli bastioni.

343. Co' suddetti metodi, e con altri ripieghi, che l'Ingegnere potrà immaginare, si potrà colle regole sinora date fortificare un sito compreso in un poligono, che non sia reducibile, nè esattamente, nè per approfilmazione a regolarità. Sia infatti un sito terminato dal poliFig. 58, gono ABCDEFGHIK, nel quale fi ritrovino lati lunghi, lati corti, angoli falienti, e rientranti. Si misuri il lato AB soverchiamente lungo, e si fortifichi, con uno de' metodi stabiliti, e che più convenga alla lunghezza, che il medefimo fi ritrova avere : e fupposto che si poffa dividere in due lati AL, BL di giusta lunghezza, fi formino i bastioni in A, e B,. e'l bastione piatto in L (n. 332). Si misurino indi i lati BC, CD; e gli angoli in C, ed in D, e supponendoli tra' limiti assegnati ( n. 312 ); fi fortifichino fecondo è detto (n.322. 2324). Si esamini il lato DE, il quale se si ritrovi alquanto lungo, e gli sia accanto l'altro lato EF molto corto; si prenda la gola EM interamente su ED, acciocche si renda la cortina M N di giusta lunghezza. Si adatti su EF il fianco ER non minore di tese 20, e che faccia con EF un angolo di gradi 100. Si dia all'altro fianco MO la giusta sua posizione, e la giusta sua lunghezza; e si tirino le linee di difesa FRP, NOP; queste col loro intersegamento daranno la pianta del bastione MOPRE. Segue

Segue l'angolo rientrante F formato dal lato EF, troppo corto, e dall'altro FG di giusta lunghezza; e ficcome difender si può la faccia; e'l fianco del bastione, ché situar si deve in G colla fucileria, o coll'artiglieria fituata fu EF, e fi può altresì da GF difendere R P. ed RE: così se si faccia la semigola GQ proporzionata a GF, ed all'angolo G, e fi stabilisca, il fianco QX non minore di tese 20, e in modo, che l'angolo in Q sia di gradi 100, e fi conduca FX; se questa si prolunga, si avrà la posizione della faccia del bastione da costruirli in G. Si determini anche la femigola Y G, e'l fianco SY. Effendo GH un lato alquanto lungo. · si faccia Y m non maggiore del limite stabilito per le cortine, si congiungano i punti m, ed S, e la retta MS fi prolunghi fino a che incontri la FX in T, resterà descritta la pianta del bastione QXTSY.

Per fortificare l'angolo rientrante H; si saccia in m l'angolo Ymq di gradi 100, e'l fianco mq della lunghezza dell'altro SY; e potendo MH servire per semigola, si prenda su H1.

un' altra semigola Hn, e determinato il fianco ns, non potendoli costruire un bastione, si
stabilica la piattaforma Hmqsn. Si fortifichino infine i rimanenti lati HI, IK, e KA,
i quali tuttochè comprendano angoli dissuguali,
e sieno anch' essi differenti nella lunghezza, pure si ritrovano essere tra' limiti da potersi fortificare. In sissata guisa adunque resterà fortificato il dato poligono.

344. Si avverta, che qualora in fortificare i fiti irreducibili co' metodi esposti, evitar non si potessero alcuni difetti a cagione dell'imperfezione del sito, onde non ne restassero ben difese o le sossitate, o le facce, o le cortine, o i fianchi; o pure non venisse ben bersagliata la sottoposta campagna; in questi casi si fara uso delle opere accessorie colle avvertenze date nel Gap. VI.

345. Si noti finalmente che in fortificare i poligoni irregolari irreducibili fi è fatto uso del metodo di fortificare da dentro in suori, acciocchè le cortine ricadano sempre, e con esattezza su quelle direzioni, che conviene seguire,

specialmente qualora si vogliano serbare intatte le mura di qualche Città già costruita, e che si vuol rendere forte. Infatti ciò non si può ottenere con descrivere i poligoni esteriori, secondo il metodo di Deider, e poi fortificarli col metodo comunemente ricevuto. Imperocchè questo illustre Autore divide per metà i lati del dato poligono. Innalza da' punti di divisione su' medesimi le perpendicolari, ciascuna delle quali fa uguale alla distanza, che aver deve il corrispondente lato interiore dall' esteriore. Per gli estremi di esse tira le parallele a' lati del poligo no interiore, e le prolunga fino a che intersegandosi, determinino il poligono esteriore. Questo determinato, ne descrive la Magistrale, secondo fu detto ( n. 151, e 152 ). Onde avviene, che non effendo i lati efteriori corrispondenti esattamente agl' interiori, non possono le cortine combaciare su questi.

#### CAPOX.

Della fortificazione di campagna.

### ARTICOLO'I.

Si rilevano le regole per costruire le opere di campagna, delle quali se ne distinguono le diverse specie.

346. Le opere di campagna sono quelle, colle quali si rendono sorti in tempo di guerra alcuni luoghi, che per le azioni disensive, o ossensive debbono le Truppe, e le Armate occupare; acciocchè si mettano in tal guisa nello stato di resistere con più vigore alle intraprese, ed alle scorrerie di un nemico superiore, o almeno uguale in sorze. Quindi tutto ciò che su dimostrato nel Capitolo I. di questo Libro circa i principi di render sorte un luogo qualunque, può adattarsi molto bene ancora alla costruzione di sissatta si molto bene ancora alla costruzione di sissatta secondo il sine diverso, pe'l quale le opere di campagna si formano.

347. Or ficcome, generalmente parlando, le opere suddette si debbono costruire in tempo brevissimo, e per dato tempo anche resister debbono all'ingiurie delle stagioni ; nè sono esposte ad attacchi formali, poichè l'aggressore o l'attacca vivamente colle armi da ferir da presso, e colla fucileria, o dopo qualche cannonamento vi si accosta, e cerca sorprenderle di viva sorza; così quantunque si debbano rendere di difficile ·accesso, pure ciò si dovrà fare proporzionatamente alla forza collla quale possono esfere attaccate; al tempo, in cui si debbono costruire; ed allo stato di disfuguaglianza che vi è tra le Truppe belligeranti . Ond'è che a seconda di siffatte circostanze, e di molte altre, che a cagione de' fiti vi poffono concorrere, ricevano modificazione i principj stabiliti generalmente per l'arte fortificatoria.

348. Nelle opere di campagna non sono necessarie dunque le cinque parti, che costituiscono una Piazza di guerra, ma solamente il parapetto, e la sossaria, dando soltanto ad esse qualche elevazione, se non si può loro proccurare colla scelta de siti. Infatti col parapetto restano i disensori custoditi, e possono perciò pochi difendersi contro molti; e colla sossata si arresta una colonna di Truppe, l'impeto della quale difficilmente si potrebbe con altro ostacolo frenare. Quindi generalmente le dette opere sono composte di parapetti, e di sossata quantunque in alcuni casi particolari se ne formino con strada coperta, e con spalto.

349. L'altezza de'parapetti deve regolarsi, secondo su detto per quelli delle Piazze di guerra. La grosseza poi de' medesimi dev'essere proporzionata agli attacchi, a'quali possono effere essonita. Quindi se debbono resistere alla semplice succileria, si fanno larghi piedi 3; se a'colpi molto lontani di artiglieria, si fanno larghi di piedi 7 in 8; se debbono opporsi ad un attacco molto vivo di artiglieria di grosso calibro, ma per breve tempo, si da loro una larghezza di 10 in 12 piedi; e qualora sinalmente a tale attacco vi debbano per molto tempo resistere, la detta larghezza si accresce sino a piedi 15, ed anche di più.

350. L'inclinazione del piano superiore de' parapetti delle opere istesse non deve effere eccedente per non indebolirne la parte verso il fopracciglio, e per non esporre di soverchio i difensori. Per le Piazze di guerra si dimostrò ( n. 84 ), che la perpendicolare che determina la detta inclinazione abbaffata da un punto del ciglio su'l piano orizzontale procedente dal sopracciglio, sia la quinta parte della larghezza, che i parapetti hanno nella parte superiore. Nelle opere di cui fi parla, fi deve diminuire, perchè pon effendo queste molto elevate su'l piano della campagna, si può più agevolmente, e più da vicino fcovrire l'inimico, che ne viene all'attacco : e tale minorazione si deve fare secondo le diverse altezze di detti parapetti.

352. Debbono altresì i parapetti avere anche la scarpa interna, e l'esterna, acciocche sieno più durevoli, dando alle basi quelle larghezze che convengono alla diversa qualità, e tenacità delle terre, colle quali fi formano, ficcome è stato avvertito (n. 64). Essendo le terre di poca tenacità, vengono le scarpe de parapetti separate da quelle delle fossate per un margine, al quale fi deve dare la menoma larghezza, affinchè l'inimico non se ne serva a suo vantaggio, disceso che sarà nella foffata. Onde si potrebbe il detto margine formare à guisa di un cordone, perchè non vi si possa riposare, e prender lena, per poi più vigorofamente sorprendere l'opere. Si rivestono i parapetti delle opere di campagna con falficcioni, specialmente qualora le terre non fono molto tenaci. Verso gli angoli salienti si elevano alquanto, perchè non sieno infilati i diversi rami delle dette opere, e foggetti non fieno puranche alle palle a rimbalzo. Vi si formano dalla parte interna una o più banchine, fecondo che farà necessario.

353. Circa poi le foffate debbono effere di

tale larghezza, che non possa un uomo saltarle; e di altezza, che non vi si possa discende,
re, senza bustarvi delle sacine, o altri materiali. Per sistare adunque ne casi particolari le
dimensioni, è da possi riguardo alle suddette condizioni non meno, che alle terre necessarie per
la formazione de parapetti, al numero de travagliatori, ed al tempo, che si deve impiegare
per compir l'opera, e metterla nello stato di
disca. Gl'Ingegneri non le formano mai meno
larghe di 7 piedi, e secondo i diversi casi, s'acc
crescono sino a 15.

354. La profondità delle fossate, non deve effer molto grande, poichè resterebbero le medesime indises, o s' indebolirebbero di soverchio i parapetti, e si esportebbero molto i disensori, maggiormente se le parti de parapetti si abbian no a disender reciprocamente. Nelle opere poi che efercitano soltanto una disesa di fronte, se il tempo il permette, si possono le sossate fare di maggiore prosondità, perchè possano da se solte appressare ostacoli atti ad arrestare un nemico potente. Generalmente si fanno prosonde

da 7 fino a 9 piedi , fe fono fecche ; e fi minorano qualora vi possa scorrere dell' acqua.

355. Hanno le foffate le loro scarpe, e controscarpe, perchè possano reggere le terre; e secondo che di queste varia la tenacità, variano le dimensioni delle larghezze, che dar si debbono alle loro basi. Non avendo le opere tutte di campagna strada coperta, e spalto, se non se in alcuni casi particolari ( n. 248 ), si suole elevare il ciglio della controfcarpa di 2 in 3 pledi in medo però, che colla vicina campagna formi un piano inclinato a guisa di spalto, restando siffattamente nascosto all'inimico il parapetto, onde le difese si rendono più rasanti. Si noti infine che le linee delle controscarpe si ti-. rano parallele alle linee della Magistrale, qualora non abbia nè facce, nè fianchi, nè cortine; e nel caso, che la Magistrale proceda con facce, con fianchi , e con cortine , dette linee fi dirigeranno parallele alle facce.

356. La Magistrale delle opere di campagna non gira costantemente con facce, con fianchi, e con cortine, come nelle Piazze di guerra, poiche non essendo esposte ad attacco formale, e perciò non fi teme nè di mine , nè di forte attacco di cannone di batterie poste su'i ciglio dello spalto; nè gli angoli salienti, ed i rientranti apportano que' difetti, che si è dimostrato apportare nelle fortificazioni permanenti; e si ammettono per angoli fortificati, anche quelli, che non molto si approffimano al retto.

357. Essendo il tempo cosa molto importante nella guerra, conviene spesso, in formare le opere di campagna, far uso di costruzioni più semplici, in preferenza di altre più complicate, tuttochè sieno queste atte a produrre una difesa maggiore . Quindi secondo i diversi bisogni , ed i siti anche diversi, diverse sono nella figura, e nella grandezza le opere suddette. Alle volte fono terminate da pertutto, e racchiudono spazio; ed altre volte, senza racchiudere spazio, esercitano la loro difesa verso quelle parti, ove si teme, che possano essere attaccate. Tutte quelle che racchiudono spazio, diconsi generalmente fortini , de' quali i più semplici , e i più piccioli si dicono ridotti. Le altre sono le oper**e**  opere a denti, i bastioni distaccati, le tenaglie, l'opere a corna ed a corona, ed i trinceramen, ti, i quali prendono il nome di linee.

#### ARTICOLOIL

### Della costruzione de' Ridotti,

358. I L Ridotto è quell'opera di campagna, la cui Magistrale gira secondo i lati di un semplice poligono, e che comprende poco spazio, E' cunque un'opera di facile costruzione, e da sarne uso ne' casi che si ha poco tempo, e che sia sufficiente una disesa di fronte, giacchè altra non ne può apprestare, non siancheggiandosi le parti disendenti; onde in se stefa è di scarsa disesa. Qualora il sito non obblighi a darle determinata sigura, si forma su di un quadrato, costruito su un lato, che abbia posizione tale, da potere agire verso quella parte, che più convenga. Esaminando dunque quest' opera, si rileva, che non si può da pertutto bersagliare l'inimico, che ne viene all'

attacco, poichè lungo le capitali prolungate, reftano de' spazi, pe' quali si può avanzare senza pericolo.

359. Sia infatti ABCD la Magistrale di Fie 59. un ridotto quadrato, tirando i foldati al loro fronte per esercitare una disesa efficace, indifesa resta la parte della campagna MAN, e le altre verso i rimanenti angoli: e posta costiante la linea di disesa, la parte della campagna disesa in ciascun ridotto, sarà espressa di prodotto della linea di disesa mottiplicata pe'l perimetro ABCD; e l'altra non battuta verrà dinotata dal cerchio, che ha per raggio la stessa dinotata dal cerchio, che ha per raggio la stessa linea di disesa, giacchè verso gli angoli si formano quattro settori di cerchio, ciascuno di 90 gradi,

360. Ciò ha luogo per tutti gli altri poligoni, e conseguentemente ne' cerchi, qualora si vogliano riguardare come poligoni di un infinito numero di lati; perchè per la divergenza de' tiri restano anche nella campagna degli spazi indiscsi. Si ristetta però che siccome la divergenza in questo caso si fa per angoli di pochi gradi, e che non sono costanti i siti, donde possono i soldati tirare; così tuttochè molti sieno in numero gli spazi indiscii, pure non danno luogo sufficiente, e costantemente sicuro, per lo quale si possa l'inimico avanzare. Dunque i ridotti circolari sarebbero in se stessi più vantaggiosi de'rettilinei, se non occorresse in pratica di esercitare per lo più disse opposte a dati fronti, e perciò costruire i parapetti delle opere disendenti paralelli ai medesimi.

361. Per correggere intanto i difetti di fopra notati pe ridorti rettilinei, si potrebbero far girare i parapetti dalla parte interna verso gli angoli, in forma circolare, per avere insieme una disesa sufficiente di fronte, e non lafciare totalmente indissi gli spazi lungo le capitali; ma in questo modo scarso sempre sarebbe il suoco verso gli spazi indissi, e si restringerebbe l'interno sito del ridotto. Si potrebbero anche rompere gli angoli salienti, come si rileva dalla sigura, perchè così presentar potesfero verso le parti non battute altri lati, da' quali si potesse escritare una disesa maggiore; ma ficcome in tal guifa operando, ne rifultano altri angoli, febbene più ottufi, pure fi avranno fempre nella campagna fpazj indifefi.

362. Hanno alcuni Ingegneri pensato ad un terzo espediente, che si è quello di tracciare l'interno del parapetto a denti di fega in modo, che una delle facce, che formano l'angolo del dente, sia parallela alla capitale, e l'altra a quella perpendicolare, venendosi sisattamente ad intralciare le direzioni de' tiri, ed a spandersi ugualmente per tutta la fottopolta campagna. Questa invenzione, tuttochè molto ingegnosa, non è però semplice , giacchè la moltiplicità degli angoli, rende difficile la costruzione de' parapetti, che si debbono formare in tempo brevissimo, e da gente, che intende poco. Oltrechè con difficoltà possono reggere senza un rivestimento, ed i soldati, che poco s'imbarazzano della direzione del fuoco, non ne faranno mai quell'uso, che si deve.

363. Si determina la grandezza di un ridotito dal numero de' foldati, che ne debbono effere alla difefa, e spesso per le circostanze del T 3 sito,

fito, in cui si deve costruire. Comunemente si stima, che un parapetto è ben diseso, sempre quando per ciascuna estensione di piedi 3, vi sia un soldato. Quindi se si voglia un ridotto quadrato, da disendersi da 43 soldati, il perimetro interno sarebbe di 48 × 3, o sieno di piedi 144. Onde ciascun lato è uguale a 14 co sia di piedi 36 si diminuito però quanto è la larghezza della banchina, di piedi 3 in circa, della quale si deve tener conto. La lunghezza de lati de ridotti non è minore di tese 7, nè maggiore di 15.

364. I parapetti, e le fossate de' ridotti si costruiscono, secondo si è avvertito (n.349, a 355). In mezzo di uno de'lati vi si sorma un' apertura, che serve di porta, la quale si farà di una larghezza adattata al passaggio dell' artiglieria, se di questa vi sia bisogno; in altro caso, si farà di 3 piedi, sormandovi un ponte pe si passaggio della sossata, il quale alzandosi, la chiuda de ne impedica l'adito.

365. Dalle cose dette, con faciltà si può comprendere il modo non meno di delineare la pianta, e 'l profilo de' ridotti fulla carta, che di tracciarli, e farne eseguire la costruzione in campagna. Si avverta che qualora rivestir si debbano i parapetti con sassicioni, perchè possano questi formare una specie di muraglia, è necessario, che sieno ben uniti con palicciuoli, detti communemente picchetti, che li traversino, unendoli strettamente tra se, e colle terre; onde è mestieri anche nella costruzione de parapetti, ammassare le terre per istrati, e pestarle bene, assinche i rivestimenti suddetti si facciano resistenti all'urto delle medesime.

366. Si possono in un'altra maniera rivestire i parapetti de' ridotti, con delle sascine. Elevato il parapetto sino al livello della banchina, e ben peste le terre, lungo le linee esprimenti gli estremi delle scarpe, si piantano de' picchet i dell'altezza di 6 in 7 piedi; distanti però fra loro di un piede, e con quella inclinazione, che dar si deve alla scarpa interiore, ed alla estreme. Si fanno entrare nel terreno tanto, onde restino dell'altezza necessaria. Fra' medesimi s' intralcino poi de' rami, e de' virgulti di alberi,

e si sormerà così una specie di gabbia ben durevole, ed atta a sostenere lo ssorzo delle terre, delle quali dev'esser piena.

## ARTICOLO III

Della costruzione de Fortini.

367. T Fortini sono quelle opere di campagna, la cui Magistrale o gira con facce, con sianchi, e con cortine, o con sole facce, e cortine; onde hanno le parti, che l'une colle altre si reciprocano nelle disse; e perciò differiscono da' ridotti. Sono di grandezza diversa, secondo che è diverso l'oggetto, per lo quale si costruiscono, e secondo che è di maggiore, o minor numero la Truppa che ne deve essere alla dissesa. Se ne costruiscono di figure diverse, secondo che variano i siti. Le lunghezze de' lati le stabiliscono tra le tese 40 in 60, ma nientevieta che sieno maggiori, o minori.

368. Le parti costitutive di sissatte opere; sono ordinariamente i parapetti, e le sossate.

Qua-

Qualora però fervir debbano per fare una più valida refistenza, e si voglia obbligare l'inimico a darvi un attacco, se non formale, almeno di molta considerazione; se il tempo, ed altre circostanze il permettano, vi si possono aggiugnere la strada coperta, e lo spalto. Le cinte ordinariamente o girano con mezzi bastioni, o con bastioni interi, o con denti. Le dimensioni, che dar si debbono alle piante, e a' profili de' parapetti, e delle fossate, si regolano secondo si è detto nell'Articolo I. di questo Capitolo, potendofi variare, purchè se ne tragga una difesa maggiore, opponendo all'inimico oftacoli maggiori a formontare, fenza però molto eccedere nella spesa. Dunque circa i medefimi, resta soltanto ad esporre i metodi diversi, co' quali si descrive la Magistrale di ciascuna Specie .

369. De' triangoli, tuttoche sieno le figure le più impersette per esser fortificate, pure spesso occorre sar uso per le circostanze di qualche sito. In molte maniere ne delineano la Magistrale; e le più instate sono le seguenti. Sia Fig. 60. il triangolo equilatero ABC, che si debba fortifi are, Si divida il lato AB in tre parti uguali ne' punti E, ed F, e si prolunghi CA verfo K, facendo AK uguale ad AE. Da K a B fi tiri la linea di difesa KB, ed al punto E della retta AB si formi un angolo di gradi 100, colla retta EH, la quale incontrando la linea di difesa in H, determinerà la faccia KH, e'l fianco HE del mezzo bastione AKHE. Se si esegua la stessa costruzione per gli altri lati. fi farà delineata la pianta del dato triangolo fortificato co' mezzi bastioni. Col suddetto metodo, quantunque relta indifeso l'angolo del fianco, e scarsa difesa ricevano le facce da un fuoco obliquo delle parti BG, LC ec., pure per le cose dette, tali difetti sono tollerabili nelle fortificazioni di campagna

370. Si divida inoltre AB in tre parti ugua. Fig. 61. li ne' punti E, ed F; si formi su EF un triangolo equilatero EDF; fi faccia lo stesso per gli altri lati, e si avrà la Magisfrale, la quale ficcome prende la figura di una stella : si dirà il triangolo fortificato a stella , o a denti .

Questa maniera di fortificare sarebbe disettuossisma per le Piazze di guerra, perchè restano tutti gli angoli rientranti indisesi; se ne sa uso però nella sortificazione di campagna, nella quale, per la poca altezza de' parapetti su'i sondo della fossara, restano negli angoli suddetti minori spazi indisesi.

371. Si divida finalmente AB in cinque par Fig. 62. ti uguali, si facciano le semigole AD, BC, ciascuna uguale ad una delle issesse. Si dividano gli angoli in A, e B ugualmente per le rette OE, OF. Si facciano AE, BF uguali alle semigole, e si tirino le linee di dissa EC, FD. In D, e C si costituissano i fianchi cogli angoli di gradi 100, sino a che incontrino le linee di dissa, e si sarà descritta la Magistrale EKDCHF con facce, con sianchi, e con cortina; si faccia la stessa costruzione negli altri lati, e si farà sortificato l'intero triangolo co' bastioni, sebbene gli angoli fiangheggiati sieno asquanto acuti.

372. Il quadrato si fortifica anche in varie maniere, secondo le varie situazioni, nelle quali

con-

Fig. 63 conviene costruire de' sortini. Sia AB-C D il quadrato, si divida AB in tre parti uguali ne'punti E, ed F; e DA si prolunghi in K in modo, che sia AK uguale ad AE. Si tiri la linea di disea KF, si elevi in E il fianco coll'angolo di gradi 100, e che incontri la linea di disea in K, e si avrà il mezzo bastione AKHE. Si esegua la stessa costruire su gualtiri lati, e si avrà l'intera Magistrale, restando il quadrato sortificato con mezzi bastioni.

Fig. 64. 373. Si divida AB in due parti uguali in E; e si elevi dalla parte interna la perpendicolare EF uguale alla ottava parte del lato istesso; e si tirino AF, BF. Si faccia lo stesso per gli altri lati, e si avrà la Magistrale intera, e resterà fortificato il quadrato a

Fig. 65. fiella. Si divida' inoltre AB in tre parti uguali ne' punti E, ed F, e su EF si formi il triangolo equilatero EGF. Si faccia la stessa costruzione fugli altri lati, e si avrà la Magistrale; e si dirà fortificato co' denti, e acquisterà anche la configurazione di una stella. Si può un quadrato fortificare cogl'interi bastiostioni, secondo si è stabilito nella sortificazione delle Piazze, o da dentro in suori, o da suori dentro (n. 1217).

374. Si noti finalmente circa le opere a stella formate su di quadrati, che se dopo aver descritta la Magistrale, secondo la prima maniera esposta (n. 373), si divide ciascun lato della medesima in tre parti uguali, e si uniscono i punti che terminano due di dette parti verso gli angoli rientranti, e su queste rette si formano de' triangoli equilateri, si avra un' opera a stella a otto punte.

375. Si formano anche de' fortini fulle figure pentagone, descrivendone le Magistrali o con interi bastioni, o con bastioni dimezzati, siccome si è fatto ne' quadrati. Si fortificano anche a stella nel modo che segue. Sia ABCDE Fig. 66. un pentagono regolare. Si divida AB in due parti uguali in G. Si elevi la perpendicolare GF uguale alla sesta parte di AB, e si tirino AF, BF. Si faccia la stessa costruzione per gli altri lati, e si sarà delineata la Magistrale di un pentagono fortificato a stella. Si possono nel

nel pentagono raddoppiare gli angoli falienti nello stesso modo, che si è detto pe'l quadrato,
376. Su degli esagoni si formano anche de
forti a stella, dando alla perpendicolare la sesta
parte del lato. Alcuni Ingegneri costruiscono
i forti a stella su ottogoni, e ne descrivono la
Fig. 6. Magistrale con formare su i lati AB, AF e
su i rimanenti, de triangoli equilateri. Gli angoli disesi C, ed E sono di gradi 60, e gli
altri rientranti di 105; poichè essendo tutti gli
angoli formati nel punto A uguali a quattro
retti, ed i due angoli de' triangoli equilateri
coll'angolo dell'ottogono, formano la somma di
gradi 255; per compimento a quattro retti,
farà l'angolo CAE di gradi 105.

377. Ne' forti a stella di qualunque specie, quanto più gli angoli rientrano nella figura, si rendono essi altrettanto più angusti; di più non vi si possono esercitare disese rasanti; e gli angoli falienti si formano troppo acuti, e poco resistenti. Inostre più crescono nel numero degli angoli, cresce del pari il numero degli spazi indisesi; onde le figure a stelle con molti angoli

non sono molto vantaggiose. Avanti gli angoli rientranti si potrebbero costruire: le fossate meno prosonde, acciochè restassero più battute, ed
indi procedendo per piani inclinati, dare ad esse verso gli angoli salienti, una prosondità maggiore, acciocchè l'inimico incontri un ostacolo
più sorte a sormontare nelle parti, che se gli
presentano le prime,

#### ARTICOLO IV.

De'denti, de' bassioni, delle senaglie, e delle altre opere non serminate da parapetti, e da sossate verso le gole,

378. I denti, sono le opere più semplici, per chè sono terminate da due facce, che si uniscono formando un angolo, Così ABC rig. 68. rappresenta la pianta di un dente, di cui AB, AC esprimono le direzioni, e le lunghezze delle facce, e BC esprime la gola. Si sormano di differente grandezza. I più grandi hanno le facce lunghe 30 tese, e l'angolo fiancheg-

cheggiato non minore di gradi 60, ne mag-

· 379. I bastioni distaccati sono anche aperti verso le gole, e sono terminati da sacce, e da fianchi, come si ravvisa nella pianta ABCDE. La grandezza n'è diversa, secondo i casi diversi, ne'quali occorre farne uso, onde non se ne dà una particolare costruzione. Servono dette opere per coprire il fronte di un' Armata, le teste de' ponti, che si costruiscono per comunicazioni de' quartieri di un campo, di fossate, e di fiumi di poca larghezza; vale a dire minore di molto della portata del fucile, acciocchè possano le facce, ed i fianchi di tali opere effere protette dalla fucileria delle truppe, che si ritrovano trincerate, e accampate dalla parte opposta: non potendosi difendere da se sole, conte si offerva eseguito in custodire le teste de'ponti M. ed N.

380. Se poi si debbano fortificare le teste de' ponti di fiumi di molta larghezza in modo, che dalla riva opposta riuscisse incerta la disesa di sucileria per proteggere l'opere, che coprono; in questo caso bisogna far uso di altre opere, che quantunque non sieno da per tutto cinte di parapetti, pure si possono disendere di per se, reciprocandosi ne' fronti sortificati le disese. Formar si debbono di quella estensione, che più possa convenire al sito, ed agli attacchi, che dovranno sostenere; e che contener possano numero sufficiente di truppa per opporsi ed arrestate le intraprese inimiche, ed acciocche la medesima, che n'è alla dissa, venendo costretta a ritirarsi, possa passare i ponti con sicurezza, e senza disordine. Onde si suole far uso di tenaglie semplici, e doppie, di opere a corna, ed a coroha, ed anche di opere più grandi, se sia ne-eessario.

381. Sia da fortificarsi la testa H del ponte Fis 69.
GH, e si voglia far uso di una tenaglia semplice. Supponendo che sia necessario di dare al fronte dell'opera 50 tese di lunghezza ad una distanza presso che uguale al lato medessimo; si dia al detto lato AB quella posizione, che più sia consacente al sito. Si tirino da punti A, e
B le rette AC, BD, che formino con AB.

V gli

306

gli angoli BAC, ABD non minori del retto. Si divida AB ugualmente in M, e da M
si elevi MN perpendicolarmente, e si faccia
uguale alla quarta parte di AB; e tirate AN,
BN, si avrà la Magistrale della tenaglia semplice.

382. Si noti che le ale AC, BD restano indisese; e perciò qualora possanoresser attaccate, si
fortisichino nel medo istesso, che il fronte AB;
e se l'interno sito si minorasse di molto, si prendano su i lati AC, BD, le parti AX, BX, delle quali ciascuna sia uguale a'due terzi di AC,
e da'punti X, X si tirino ai punti O, e O diflanti da C, e D per la metà, o pe' due terzi
delle ale medesime, le rette XOXO; e si
avranno le ale fortisicate ad angoli rientranti,
e di una maggiore disesa, accrescendo nel tempo medesimo lo spazio interno dell'opera,

383. Se si voglia costruire una tenaglia doppia, si delinei prima la semplice. Si dividano pia, si indi i lati AE, BE ugualmente ne punti M, ed N, e si prolunghi la perpendicolare FO in H in modo, che OH sia la metà di AM. Si tiri.

tirino le linee HM, HN, e si sarà delineata la Magistrale della tenaglia doppia. In quanto alle ale, se si stimerà opportuno, si sortificheranno nella guisa stessa, come si è avvertito di sopra.

384. Si sa anche uso delle opere a corna, ed a corona. Delle prime si possono delineare le Magistrali nel modo istesso, che è detto (n. 152) per sortineare un lato di un poligono regolare; costruendo però de'mezzi bastioni sugli estremi delle ale sissattamente, che le linee di disesa incontrino le medesime verso la metà; e si avrà 'in' questo modo una disesa meno obbiqua per le facce.

385. Se si voglia poi costruire un' opera a corona, si formi sulla lunghezza AB della Fig. 71. riva, che si vuole occupare, un triangolo isoscele ABC, il cui angolo al vertice sia sempre maggiore del retto, ed i lati seno di quella maggiore, o minor lunghezza, che sarà necessario. Si delinei la Magistrale rispetto ai lati AC, BC con sacce, con sianchi, e con cortine, siccome si è detto delle Piazze di guerra, e si avrà l'intera Magistrale dell'opera a corona.

a Si

308

Si può anche fortificare la testa di un ponte, di cui si vuole impedire il passaggio ad un' Armata molto potente con tre fronti, i quali potrebbero effere tre lati di un efagono descritto in un mezzo cerchio. Si noti che in tutte le fuddette costruzioni si sono supposti i siti regolari; ma se avvenga di doverle eseguire in siti irregolari , si potrà far uso anche di dette opere, costruendole irregolarmente, adattando le regole date nel Cap. IX.

# ARTICOLO V.

De' trinceramenti , e delle linee .

386. S Trettamente parlando, i trinceramenti fono tutte quelle opere di campagna, che hanno una fossata, ed un paraperto, ma che non racchiudono spazio; e le linee sono i trinceramenti medesimi continuati. Le linee, o sieno trinceramenti generalmente fi costruiscono per far temere un'Armata accampata, che fia di minor forza, da un'altra più potente; per arrestare il il corso all'inimico, e per impedirgli un qualche passaggio. Se s' impiegano per impedire il soccosso ad una Piazza assediata, si dicono linee di circonvallazione; se colle medesime si vogliano arrestare le intraprese, che una guarnigione può colle sortite sar contro il campo, si dicono linee di controvallazione. Delle une, e delle altre si dirà nel III. Libro di questi Elementi.

387. Quantunque le linee fi costruiscano per opporre una maggior resistenza, non di rado è avvenuto, che le Armate si sieno più debolmente disse coll'ajuto delle medesime, di quello, che non avrebbero fatto in aperta campagna. Quindi da molti si è trattato contro l'uso delle stefese. Il Maresciallo della Fuquier è di opinione, che un'Armata nelle linee è sempre inferiore a quella, che attacca, perchè questa è libera ne' suoi movimenti; e l'altra resta incatenata, mon potendo dalle linee uscire, che dissilando. Manca il valore alle Truppe, dice il P. Castelli sig. 72. Gesuita, qualora si ritrovano trincerate, poichè manca ne' soldati il coraggio, venendo preoccupati

a dal-

dall'idea della debolezza, e del pericolo, ragionando ciascuno tra se: " ci mettiamo sulle disse " co' trinceramenti, dunque siamo in pericolo, " e deboli.

388. Con buona pace di uomini sì illuminati, ficcome non sempre in tempo di guerra un' Armata può effere nello stato di offendere o per diffuguaglianza di forze, o per disvantaggi naturali; così fi accresce il coraggio a proporzione, che si augumentano i mezzi di difesa, e di ficurezza: Per la qual cofa le linee in questi casi incoraggiscono le Truppe, poiche sono i foli mezzi, e le fole armi, colle quali i più deboli possono resistere ai più forti, con azzardar poco. Oltrecchè un' Armata attacca sempre con più vigore un'altra in aperta campagna, anzi che ne' trinceramenti, gli attacchi de' quali han costato per lo più delle perdite grandi, siccome il dimostra la Storia di tutti i tempi; nè si possono intraprendere, senza una forza superiore.

389. Or lasciando questa quistione a' Tattici, e supponendo le Armate in molti casi nella necescessità di munirsi con le linee, secondo l' inveterato costume di tutte le più belligeranti Nazioni, vengo ad esporre i metodi diversi, co' quali si possono costruire; stimando che sieno utili, qualora si tratta di supplire co' risorgimenti dell'arte a ciò, che manca naturalmente o per forza, o per una posizione svantaggiosa, che deve un' Armata prendere. Costruir si debbono adunque in modo, che non sieno arrestati que' movimenti, che un' Armata sarà costretta di sare contro i diversi attacchi, che l'inimico può tentare per forzarla, variandone la costruzione, e l'estensione secondo i siti diversi, e secondo che servir debbano o per una pura disesa, o per disendere, ed attaccare insieme.

390. Il metodo universalmente ricevuto in tracciar la Magistrale delle linee, è quello, di cui sece uso il Signor Vauban in costruir le linee di circonvallazione, il perimetro delle quali gira con facce, e con cortine, ovvero con cortine, e con denti. Distano i vertici de' denti rig. 71. fra loro per tese 120. La gola BC è di tese 30, e la capitale di 22; onde ciascuna delle

1 --- Carryl

facce si sa di tese 27 ad un di presso. L'angolo fiancheggiato poi diviene di gradi 68 e minuti; e ciascuno degli angoli ABG, ACB di gradi 56 in circa.

391. Il Cavaliere Clairac nel suo eccellente Trattato dell' Ingegnere di Campagna, dimostra questo metodo soggetto a quattro notabilissimi disetti . Il primo di essi si è che avanti la cortina resta uno spazio indifeso talmente, che i tiri, che con difesa diretta si dirigono dalle facce de' denti, s'interfegano colla perpendicolare elevata dal mezzo della cortina dopo le tese 20; come si può agevolmente col calcolo trigonometrico determinare. Il fecondo, che gli stessi tiri non intersegano le capitali prolungate de' denti, se non dopo 48 tese da' loro vertici. Il terzo che l', intersegamento de' suddetti tiri si fa a distanza maggiore di 120 tese dalle facce, donde provvengono, e quindi fono foggetti a svarj grandissimi. Il quarto finalmente si è che per la grande obliquità, colla quale le facce de' denti si uniscono alle cortine, restano le fossate indifese.

202. Lo stesso Clairae emenda i suddetti difetti nel modo seguente. Unisce i vertici de' denti A e B per la retta AB, e questa divide Fig. 73. ugualmente in C. Da C tira agli angoli D, ede E le rette CD, CE, e descrive così la Magistrale ADCEB per la lunghezza di 120 tese. In questo modo ciascuno degli angoli ADC, BEC si fa di gradi 98, e pochi minuti. Onde non folo restano ben difesi gli angoli in A, C, e B, nè vi restano avanti de' medesimi, ed avanti le cortine spazi indifesi , ma la difesa istessa è a portata giusta del fucile. La nuova cortina faliente nel tempo stesso che disende con fuoco rasante le facce de' denti, resta anch' essa rafantemente difefa, e meglio perciò rimangono difese le fossate.

393. Si avverta, che sebbene in sissatta maniera si augumenta alquanto il perimetro della Magistrale rispetto a quella descritta col metodo ordinario, e perciò si accresce il lavoro, e la spesa; pure non è ciò da riguardarsi, poichè si acquistano tutti i vantaggi di sopra notati, cioè la persetta direzione de snochi, la miglio-

314 re distribuzione de' medesimi, e la minorazione della linea di difesa. Oltre di che si può questo metodo render anche più vantaggioso, con dare d ciascun fronte la lunghezza di tese 150; e. formare altresì più spaziosi i denti con accrescere le lunghezze delle gole, e delle capitali. 394. Propone lo stesso Autore un altro metodo in costruire le linee, facendone girare la Magistrale a denti di sega. Divide l'estensione Fig. 74 per esempio AB da 60 in 60 tele ne' punti C, D, E. Eleva indi le perpendicolari CN. DS, EO ec., e le fa uguali alla quarta parte di 60, o sieno a 15 tese, e tira le rette AN, CS, DO ec.; prende indi NF. SR. OQ di tese cinque, ed unisce le rette CF, DR, EQ : e si ha così la Magistrale AFCRDQE. In questa gli angoli in F, R, e Q si sanno di 95 gradi, come è facile a rilevare; onde si difendono le parti del trinceramento esattamente, e non vi resta innanzi spazio indiseso; i tiri. de' fucili s' intersegano più di una volta nella campagna, e sono ugualmente distribuiti da per tutto, e non avanzandosi di molto gli angoli falienti, fono meno foggetti alle nemiche offefe. Unifce poi nelle linee di molta estensione, da 400 in 400 tese de' bastioni, e nel mezzo una cortina saliente, per tirare da' fianchi de' bastioni oltre il fuoco di sucileria, anche quello del cannone, che s' interseghi nel mezzo, e dalle sacce la prima disesa delle linee.

395. Da altri si propone doversi sortificare le linee con bastioni. Tale à il sentimento del Marchese di S. Croce, per togliere in sistatto modo l'obliquità de' suochi del metodo ordinario, e meglio disendere le cortine, e gli spazi innanzi gli angoli falienti lungo le capitali prolungate. Ne danno la seguente delineazione. Prendono il lato AB di 130 tese; il di-Fis 75-vidono in due parti uguali in C; elevano la perpendicolare CD di tese 25, e tirano le linee di disea indessiniamente; formano le sacce AE BF di tese 35, ed abbassano i fanchi EG, FH perpendicolari alle linee di disesa, onde unita GH, si ha l'intera Magsistrale AEGHFB.

396. Se si ristetta sulla detta costruzione, si rileva, che la cortina, tuttochè sia la parte meno esposta, è la più disesa, e le parti salienti, che sono le più deboli non lo sono del
pari. Perciò il suoco non è ugualmente distribuito, anzi scarsa disesa si può esercitare da'
foli fianchi lungo le capitali a qualche distanza da' vertici de' bastioni, ove i tiri di fucileria si rendono incerti per lo svario; e le sacce non sono validamente disese; ed inoltre occupato dall'inimico un bastione, con difficotta
se ne discaccia, contenendo un numero considerevole di-Truppa, che può essere ossessione

397. Si potrebbe questo metodo rendere più tie, con dare ad AB la lunghezza di 120 tese; indi elevando la perpendicolare CD uguale alla quinta parte di AB tirare AD, BD, e prolungarle indefinitamente. Ciò satto sacendo le sacce AG, BH la metà di AD, da' punti G, e H si abbassimo sulle le linee di difesa le perpendicolari GE HF, e sarà AGEDFHB la Magistrale delle linee. In suffatta guisa dalle parti della cortina saliente faranno meglio difesi gli spazi lungo le capi-

tali, poiche si avrà un suoco di sucileria più essicace, ed i sianchi restano ben disesi.

398. Quanto ai parapetti, ed alle fossate se ne determinano le piante, ed i profili, secondo si è detto (n. 349. e segu.) qualunque sia il metodo, che si voglia seguire in costruire le linee. Negli angoli falienti fi formano le piattesorme, o batterie in barba, della grandezza corrispondente a' cannoni che si debbono impiegare, confruendole nel modo detto (n. 180). Si aprono le cannoniere ne' parapetti, ove più sia necessario siontanare t'insmico, seguendo le regole additate (n. 228. e segu.).

399. Si debbono anche nelle linee costruire le porte, ed i ponti per avere la comunicazione nella campagna, quando non si voglia attendere l'inimico ne'trinceramenti. Nel metodo ordinario, si situano in mezzo delle cortine, comanche nel metodo riformato. In quello a denti di sega si costruiscono verso gli angoli rientranti, per potere ne'casi diversi, dalle linee difendere le facce delle opere, colle quali si coprono i ponti dalla parte della campagna. Se le linee

servir debbono piuttosto per evitare una disfatta, anzi che per tentare una vittoria, si deve costruire un minor numero di porte; e al contrario un numero-maggiore sar se ne ha, qualora si possa, e si debba andare incontro all'inimico in aperta campagna, affinchè le Truppe possano più speditamente uscire, e ritirarsi nel bisogno.

400. In tutti i piani degli Attacchi di Piaza ze, che si ritrovano presso i diversi Autori prima del Sig. Vauban, si offervano uniti alle linee di circonvallazione, de'ridotti, e fortini. Dal tempo, in cui egli visse non se n'è fatto più uso. a cagione della poco durata degli Affedi. Hanno tali opere aggiunte, de' vantaggi, e de' disvantaggi . Imperocchè proteggono vie più le linee; servono per asili alle truppe battute, intimorite, e disordinate, le quali si possono unire, ed ordinare con sicurezza sotto la protezione di tali opere. All' incontro rendendosene l'inimico padrone; è difficile sloggiarnelo, anzi con più faciltà può egli occupare le linee . Dunque per renderle utili ; bisogna costruirle in modo, che sieno di difficile accesfo all'inimico, e non fieno esposte ad un colpo di mano. Quindi vi si debbono costruire sossate prosonde, acciocche sieno disgiunte dalle linee; e si costruiscano in quelle linee soltanto, che hanno a durare per più tempo, munendosi con palizzate, e con pozzi.

## ARTICOLO VI.

Si dà una maniera generale di fortificare i Campi di battaglia, i villaggi, ed i cafini.

401. I Campi altri fono femplici, ed altri di battaglia. I femplici fono quelli, ove la Truppa alloggia; e gli altri quelli, ne' quali s'invita l'inimico ad una qualche azione di guerra. I Greci, ed i Romani fortificavano quassi che sempre i loro campi, ma rare volte i campi di battaglia (\*). Presentemente si fontificano sempre i campi di battaglia, ed i semplicano sempre i campi di battaglia, ed i sempli.

(\*) Cesare Però sortificò il suo campo di battaglia passato ch'ebbe il sume Assona, come si rileva dal 2. Libro de' suoi Comentari. plici folamente allora, che fono fotto il cannone della Piazza; e fervendo per lo più per la difefa di effe, fe ne tratterà nel Libro III. di questi Elementi . Intanto i campi di battaglia fortificar si possono, e con opere disaccate, cioè con denti, con bastioni, e con ridotti, e col mezzo delle linee.

402. Delle opere distaccate, i denti sono le più semplici, colle quali si può un campo fortificare. I bastioni distaccati però danno una maggior difesa, poichè con maggior difficoltà fi possono sorprendere, e più efficacemente difendono gli spazi, che tra' medesimi frammezzano. I ridotti poi petendo contenere maggior numero di difenfori, possono fare una più valida difesa: sebbene qualora l'inimico se ne rende padrone, con difficoltà se ne potrà sloggiare. Sempre quando con queste opere distaccate si voglia un campo render forte, debbono le medefime disporsi in modo, che si reciprochino nelłe difese, e che sieno a distanza non maggiore in 60. in 70. tefe l'una dall' altra, perchè efficace, e certo si renda il fuoco di fucileria.

403. Queste opere distaccate se si dovessero disendere da se sole, non potrebbero fare una valida resistenza, ma qualora vi è dietro delle medesse un'Armata accampata, con corpi di riserva, si rendono di ottima dissa. Imperocche se l'inimico le attacca con distaccamenti, sarà vigorosamente respinto, poichè essendo le truppe, che le disendono protette dall'Armata, possono essere soccesse, e rinvigorite sempre che sarà necessario, onde resisteranno ostinatamente, e con coraggio: e se avvenga che ne occupi l'inimico qualcheduna, non vi si potrà sostemate a fronte dell' intera Armata, specialmente se sono dell' intera Armata, su un bastione di flaccato.

404. Se poi nel tempo iltesso che attacca dette opere, proccura per gl' intervalli col grosso della truppa di attaccare l'Armata situata in ordine di battaglia; sarà alle prime battuto di fronte, onde resterà in qualche maniera sconcertato; ed entrando negli spazi, che tra le opere frammezzano, sarà battuto di sianco; e da' corpi di riserva sarà respinto di fronte, onde volendo avanzare, resterà inviluppato, e da per tutto battuto, e in ogni caso si potrà respingere in pieno ordine di battaglia.

405. Dalle cose dette si rileva, che sempre che un Armata sia ad un di presso nello stato di uguaglianza, si può rendere superiore; sortificando, e coprendo il suo fronte con opere staccate, facendo uso di denti, e di bastioni. Se poi si abbia un' Armata alquanto più debole per la qualità, e pel numero, o perchè deve occupare un fronte maggiore, di molto vantaggio farà in questo caso coprisla co' ridotti impiegati, e costruiti con giudizio, e discernimento, avendo rimira al numero de' soldati, al valore, ed al sito (\*).

406. Finalmente qualora l'Armata è di molto inferiore alla nemica o pe'l numero, o per la qualità, onde sia più necessario essere sulla di-

<sup>(\*)</sup> L'Armata di Carlo XII. tuttochè fostenuta fossi: dalla sua presenza, e dal suo valore, fu interamente disfatta, per aver voluto ossimatamente artacare l'Armata della Russia, che era coperta da otto ridotti.

difesa, anzi che cercare una vittoria, bisogna far uso delle linee, delle quali si è parlato nell' Articolo antecedente ; costruendole della maniera, che più si potrà con vantaggio adattare alla fituazione della campagna; ed i parapetti delle medesime si costruiscono distanti dalla testa del campo almeno per 60 tese, acciocchè possano le truppe ordinarsi, e fare le evoluzioni necessarie.

407. Allorchè la natura del terreno il permette, la figura del campo deve effer tale, che contenga il maggior spazio possibile. Quindi i Tattici non la formano nè triangolare, nè bislunga. Riguardo alla grandezza non meno dell'interno spazio, che del perimetro di tal figura, fi regola dal numero delle Truppe, purchè non sia necessità di accampare in siti determinati, senza che si abbia la libertà della scelta. Quindi bisogna sapere in dettaglio, il numero de' battaglioni, e de' fquadroni, e degli uomini da' quali ciascuno vien composto, affinchè, oltre dello spazio necessario per le azioni di guerra, si diano alla Fanteria, ed alla Cavalle-

X 2 ria ria i comodi necessarj per le tende, per le armi, pe' cavalli, e per altre cose molte.

408. Per arrecare maggiori oftacoli all' inimico, che viene ad attaccare le linee, che coprono un' Armata, si sa uso delle palizzate, le . quali si possono costruire in diversi modi . Si fituano verticalmente, lungo il piede della scar-Fig. 77. pa, e della controscarpa delle fossate, come A, per arrestare in siffatta guisa l'inimico nella difcesa delle medesime, nel cui atto può effere efficacemente offelo , senza poter fare una corrispondente disesa, poiche gli manca il sito per poter liberamente agire ; onde non potendo resistere al fuoco del trinceramento, sarà costretto entrare nella fossata con aprirsi de' passaggi in luoghi determinati, e perciò non potrà profeguire l'attacco con quella violenza che fi richiede, anzi vi foffrirà una perdita confiderevole di nomini.

> 409. Si possono inoltre le palizzate costruire a distanza di 12 in 14 tese dall'orlo superiore della controscarpa verso la campagna, come B'inclinandola verso la medesima con un angolo

golo di gradi 45, e di altezza sulla superficie della terra di 3 piedi. A questa distanza non potrà l'inimico con granate buttate a mano, offendere il trinceramento; e se gli arresta il pasfaggio, onde per proseguire all'attacco, dovrà o tagliare, o svellere dette palizzate: operazioni pericolose, perchè espongono la truppa al suoco delle linee.

Se ne costruiscono altre avanti immediatamente il ciglio della controscarpa con pali aguzzi, che formino angoli diversi, simili a quelle, di cui sece uso Cesare avanti le linee di Alessia. E finalmente si possono costruire ne' parapetti in sito orizontale, come C, per impedire all' inimico di falirvi; ma quelle impediscono di ben disendere le sossate colla sucileria.

410. Per arrecare maggiori oftaçoli all' inimico, fi costruiscono avanti le linee i pozzi di figura conica disposti l'uno vicino all'altro in modo, che il terreno intermedio sia a dorso di asino, acciocche non possa l'inimico passarvi, senza che spiani le strade, e riempia i pozzi suddetti.

411. Resta finalmente a dire del modo di fortificare i Villaggi, qualora sia necessità che le truppe vi si ritirino per cagione de' freddi, e delle piogge, o perchè non si possa avere migliore situazione nella vicina campagna. Se non fi teme attacco di artiglieria, fi potrà far ufo delle case, e delle mura de'giardini invece di un trinceramento, e negli spazi intermedi fare delle forti palizzate, o un trinceramento di scarfo profilo; ovvero nel bisogno si farà uso di carri, di cavalli di frifia, e di Aberi tagliati, con le punte de' rami ben aguzzate rivolte verfo la campagna. Se poi si tema di attacco di un corpo considerevole di truppe, che ha seco dell'artiglieria, sarà sempre necessità costruire un trinceramento od opere distaccate, ovvero costruire le linee colle dimensioni date per le piante, e pe'profili ( n. 349. e seguenti ).

412. Si noti che se mai vi sieno delle alture vicine, bisogna occuparle, acciocchè non si
readano inutili le linee, e di più se si debba
per molto tempo tener la truppa in qualche
villaggio, e appena sieno le case sufficienti per
l'abi-

l'abitazione; farà utile costruire in qualche sito più vicino, e meno esposto un fortino di sufficiente estensione per potervisi ritirare, qualora il villaggio venga attaccato.

413. Occorre anche spesso nella guerra di campagna di dover fortificare un casino. L'inimico può forprendere una casa o entrando per le porte, o per le finestre scalandola, o brucciandola. Quindi si debbono serrare tutte l'entrate o con muraglie, o con tavoloni, o con alberi, che ne attraversino l'adito, fissandoli bene con picchetti fu'l fuoto, e cultodirle nel tempo istesso con truppa. Per impedirne la scalata si fanno delle balestriere, per buttar pietre . e materie combustibili dalla parte superiore. Per islontanarne vie più l'inimico, s'aprono nelle mura delle feritoje al pian terreno, facendo una picciola fossata dalla parte interna, perchè facendo dette feritoje a fior di terra, fi possa bersagliare l'inimico, senza che possa egli servirsene a suo vantaggio. Si potrebbe anche togliere il pavimento al primo appartamento, affinchè scalando non possa entrare per le finestre del medesimo. Contro il suoco bisogna premunissi di acqua, e di terra per estinguerio.

Non altrimenti si può nella guerra di campagna far uso delle mura de'giardini, delle Chiese, e di ogni altro edifizio, che possa apprestar mezzi di disesa, e mettere pochi in islato di resistere a molti.

## ERRORI. CORREZIONI.

Pag. 35. linea 18 delle figure della figura p. 60 lin. 8 ΑR p. 166 lin. 20 X p. 192 lin. 1 della dalla p. 258 lin. 5 impedicano impedifcano p. 268 lin. 2 AF BF p. 273 lin. 15 colla capitale colle capitali p. 281 lin. 8 Deider Deidier

60832**3** 

























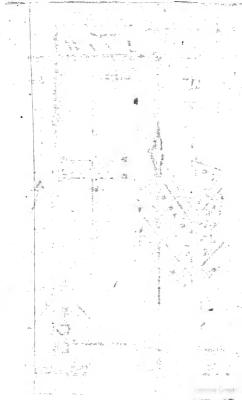

















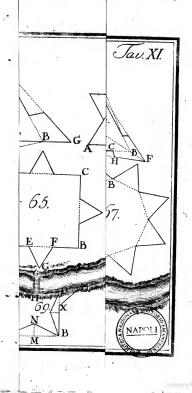



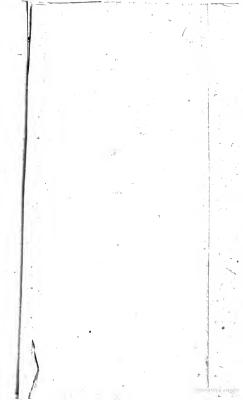









